## I CONTEMPORANEI ITALIANI

GALLERIA NAZIONALE

10 3 ) stee

## GIUSEPPE GARIBALDI

per

## P. S. MARCHESE

CON RITRATTO

SECONDA EDIZIONE NOTEVOLMENTE ACCRESCIUTA
Prezzo 50 cent.

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE via Carlo Alberto, Nº 33, casa Pomba

1861

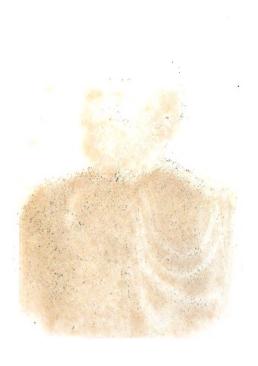

Coogle



## I CONTEMPORANEI ITALIANI

### GALLERIA NAZIONALE

DEL SECOLO XIX

→0(3)0+----

# GIUSEPPE GARIBALDI

G. S. MARCHESE

Seconda edizione
notevolmente accresciuta

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
1861

Casala

Diritti di riproduzione e traduzione riservati.

## GIUSEPPE GARIBALDI

I.

Ove si voglia prestar fede alle narrazioni, recentemente pubblicate, di viaggiatori che ebbero campo di studiare i costumi de' popoli che compongono il vasto Impero Russo, esisterebbe un culto assai straordinario in alcuni tratti del paese che separa la Russia europea dall'asiatica.

I rozzi e dispersi abitatori di questa regione serbano, a quanto ci si racconta, una profonda venerazione per Marco Polo, il celebre viaggiatore veneziano; la quale venerazione si traduce in atti d'aperta ido-

- Coogle

latria in certe solennità ed in certe stagioni dell'anno.

Investigando le cagioni misteriose di questo culto per un uomo che non avea comune col popolo che glielo prodigava nè la nascita, nè la lingua, nè il volto, nè le abitudini, pare che si sia generalmente d'accordo nell'ammettere che Polo al suo ritorno dalla Cina e dall'India o dalle terre del Catajo, com'ei le chiama, passando per quelle inospite regioni, vi si soffermasse alquanto e vi lasciasse traccia del suo soggiorno in qualche germe di civiltà, in qualche miglioramento nelle feroci abitudini; che v'abbia annunciato essere tutti gli uomini fratelli, nè meritarsi grandissima stima colui che uccide il suo simile per la sola ragione che è più forte; doversi far qualche distinzione tra l'uomo e la bestia da soma, ed altre massime ad un dipresso dello stesso conio. Tutte le quali dottrine, aggiunte alla foggia insolita del vestire, alla maestà del portamento ed alla prodigalità del viaggiatore, dovevano essere, come lo furono probabilissimamente, più che sufficienti per colpire l'immaginazione degli inculti idolatri che se gli affollavano intorno.

Rammentando, dopo la partenza del viaggiatore, le cose da lui dette, e trovatele buone, in virtù di quel criterio che Dio ha posto in ogni uomo, e che gli fa discernere, anche fra le tenebre dell'ignoranza, il vero ed il giusto quando gli sieno posti innanzi; scorgendo raddolcirsi i prepotenti nel tempo del soggiorno di Marco ed inferocir di bel nuovo ne' tempi successivi, gl' inculti abitatori di quelle provincie vennero in pensiero che il Veneziano non fosse di questa umana pasta, ma s'avesse alcunchè di sopranaturale, epperò si tramandarono tradizionalmente che a porre termine a'loro mali, a sovvenirli nelle loro miserie, a soccorrerli ne' loro pericoli non c'era altro mezzo più acconcio che il suo potente aiuto; ed ancora al dì d'oggi chi si sente infrante le costole dallo knout. o chi si trova vittima d'una brutale ingiuria, invoca mentalmente il soccorso dell'essere che primo fece echeggiare in quelle steppe la parola giustizia.

Tanto è potente una idea retta, che seminata colà dove non ne esiste alcuna, dà a chi pel primo ve la getta un prestigio quasi divino.

Non so se lo stesso senomeno potrà avvenire presso di noi, fra non molto, per ciò che riguarda il generale Garibaldi. So che il nostro popolo è di gran lunga superiore per civiltà e per intelligenza agli adoratori di Marco Polo; so ch'egli non è menomamente inclinato alla idolatria; ma so altresì che Garibaldi ha reso tra noi popolare l'idea della patria, la quale idea era patrimonio della classe eletta; che se v'hanno altri che quanto lui e fors'anche molto più di lui abbiano cooperato alla liberazione dell'Italia, non v'ha alcuno che meglio di lui rappresenti questo concetto presso il popolo tutto, dall'Alpi alla Sicilia; imperocchè egli lo rappresenta in tutta la sua interezza, con quel carattere vago ancora e non ben definito che ha il risorgimento italiano, senza sistema governativo preconcetto, monarchico o repubblicano; lo rappresenta, agli occhi di questo
popolo, scevro d'ogni altra idea che non sia
indipendenza, e lo rappresenta nel modo
solo in cui un popolo può comprendere
un sublime concetto, incarnato cioè nella
propria persona, nella propria vita, il
piglio marziale della prima e le avventure
fantastiche della seconda conferendogli
tale un prestigio che commove e scuote
gli animi della moltitudine.

Se i suoi nemici, se coloro che lo combattevano sul campo di battaglia, lo chiamavano il Diavolo e reputavanlo invulnerabile, non vi sarebbe molto a meravigliare che due o tre secoli dopo la sua morte si tenesse in conto di semideo dai discendenti di coloro che ne ammirarono i moltiplici tratti di valore e che sentirono palpitare per la prima volta il loro cuore al nome d'Italia quando questo nome venne proferito dalle sue labbra. Mentre altri s'adoperava in una sfera più elevata a fare accettare in Europa l'idea del risorgimento della penisola, Garibaldi, col suo nome, colle sue audacie, faceva penetrare nell' umile casolare del campagnuolo, nella officina dell'artiere, ignari d'ogni cosa che alla politica s'attenesse, la prima voce che destava i secolari dormienti dal sonno, e che loro rivelava un sentimento non gustato sino a quel giorno: l'amore della italiana indipendenza.

In questa particolare condizione di cose è riposta, a parer nostro, l'arcana ragione che fa trasaltare un popolano per via quando ode a proferire il nome che abbiamo messo in fronte a questo lavoro: Garibaldi.

II.

Era una notte del mese di marzo 1834; un giovinotto in sui ventisette anni, ben tarchiato della persona, dal portamento marinaresco, dal viso abbronzato, scendeva cautamente per uno di quei molti sentieruoli sassosi che conducono dalla città di Nizza alle mille villeggiature della soprastante collina.

L'incognito era avviato verso la città, ma vi si appressava visibilmente di malavoglia e coll'animo rifuttante, si soffermava di tratto in tratto, e spingeva di qua e di là, or avanti ed or indietro, lo sguardo indagatore, cercando se qualcuno lo seguisse, oppur solo potesse osservarlo. Ma l'ora era tarda, e la stagione, ancorchè mite sempre in quel clima invidiabile, non era tale da invogliare i cittadini a passeggiate notturne. Nessuno notò l'arrivo del viaggiatore, il quale potè appressarsi inosservato ad una delle prime case della città e battere sommessamente alla porta.

Que' tempi erano tempi gravi, funestati da sanguinosi avvenimenti, e i cittadini, nel fermentar delle rivolte e delle repressioni, aveano appreso a essere prudenti.

Nessuno zittì al di dentro della casa; nessuna voce umana rispose ai due colpi del battente in sulla porta della via, ma l'agitarsi d'un lume e l'appressarsi d'un cauto calpestio dimostrava che s'era udito. Un uomo, un po' più avanzato in età dell'incognito che veniva a chiedere l'ospitalità, dischiuse lentamente la porta, e andava cercando, al lume della lanterna che teneva sollevata colla sinistra, di scorgere i tratti dell'ospite inaspettato.

- Come! tu!.... esclamò egli a bassa voce quando il sopravvegnente si fu sciolto dal tabarro quanto bastava perchè se ne conoscesse la fisionomia.
  - Silenzio!

E la porta fu chiusa senza rumore dietro al novello arrivato, il quale seguì al piano superiore della casa la sua guida, depose il pastrano sopra una seggiola e mandò fuori un profondo sospiro.

- Dunque?... chiese il signor Geaume a Garibaldi.
  - L'impresa di Mazzini andò fallita.
  - E Mazzini?...
- Sempre condannato a morte e sempre più colpevole d'alto tradimento.

- E Ramorino?
- In fuga.
- E Volontieri? e Borrel?
- Fucilati.
- E tu?
- Ed io son qui!

Il signor Geaume, l'amico devoto di Giuseppe Garibaldi, stette alcuni istanti immerso in una dolorosa meditazione, e poscia pensando che eran tempi quelli di agire e d'agir presto, riprese:

- E vorresti?
- Cercar rifugio in terra straniera, dopo avere abbracciati, se possibile, i miei poveri parenti.
- Vedremol Intanto ti ringrazio d'aver contato sopra la mia amicizia.

Ed i due amici si strinsero la mano in preda a profonda commozione.

Garibaldi stette per tutto il giorno successivo e gran parte della vegnente notte sotto il tetto ospitale dell'amico.

Dalle finestre della casa del sig. Geaume il futuro comandante dei Cacciatori delle Alpi poteva scorgere ad un tempo e quella parte della città di Nizza che scende digradando sino al porto; ed al di là del porto le onde instabili dai mille riflessi di luce che vanno a poco a poco, a misura che si allontanano dallo sguardo, fissandosi e formando come un immenso specchio ceruleo, nel quale par che si miri, con tenera compiacenza, l'azzurro del cielo.

Le lunghe ore dell'ansietà e del pericolo come dovettero sembrar brevi al nostro profugo in quel luogo popolato di tante rimembranze!

A poca distanza dalla casa che or l'albergava, avea veduta per la prima volta la luce del giorno; là dimoravano ancora i suoi genitori, da cui si vedea costretto a separarsi forse per sempre; sulle sponde di quel mare s'era tante volte trastullato, essendo ragazzo, e tante volte avea fatto stare a segno un piccolo prepotente imberbe; da quel porto era partito nella nave paterna pei suoi primi viaggi; i primi rudimenti delle scienze matema-

tiche e geografiche gli erano stati insegnati in quella città; in essa avea cominciato ad aprir l'animo ai più dolci ed ai più forti sentimenti, al concetto ancora indefinito dell'amore e della patria.

Uscito appena dalla prima adolescenza, eragli stato affidato dal padre, uno dei più facoltosi capitani del porto di Nizza, il governo d'una nave; e questo piccolo avvenimento, di per sè così semplice e così comune, era stato fecondo nell'animo non comune di Garibaldi.

Non v'ha nulla che meglio scolpisca nel cuore il desiderio della libertà, quanto il vivere in mezzo alle onde, in continua lotta cogli elementi, i cui terribili fenomeni danno così meschina idea delle povere gare dei mortali. Sulla tolda della sua nave il baldanzoso nocchiero è quasi invincibilmente condotto a considerar con un sorriso di compassione così il tramestìo delle umane vicende, come le leggi che governano una società da cui egli vive quasi sempre lontano, ed a non accordare

la propria venerazione che al supremo Creatore, di cui contempla ad ogni istante le opere più sublimi e vede svolgersi sotto a' suoi occhi la savia ed immutabile legislazione.

Garibaldi subì anch'esso questa misteriosa influenza del vivere marinaresco; ed essa svolse nel suo animo, pronto ad aprirsi alle forti impressioni, il sentimento della libertà.

Le esigenze del commercio di cabottaggio, a cui s'era dedicato, avendolo trasportato a Roma, al sentimento della libertà venne tosto ad aggiungersene un altro: quello della gloria. La patria per lui non fu più, da quel punto, ristretta a quel piccolo spazio di terreno su cui trovasi edificata la città di Nizza, ma fu tutta l'Italia.

La tempra del suo animo, piuttosto intuitiva che meditativa, più atta a concepire un grande disegno che a discuterlo, lo portò tosto ad invaghirsi di questo pensiero: far l'Italia libera. Con quai mezzi? con quali speranze? con quali consigli?

Questo poco importava; coi primi mezzi, coi primi consigli, colle prime speranze che si presentassero.

Si presentò Mazzini e la Giovine Italia. E Garibaldi seguì Mazzini e la Giovine Italia.

#### III.

Dove Mazzini e la Giovine Italia avessero condotto Garibaldi già lo sappiamo: lo avevano condotto profugo in casa del sig. Geaume a Nizza, in cerca d'un travestimento per facilitare una fuga divenuta troppo necessaria.

È fama che Garibaldi posseda la virtu arcana di soggiogare i cuori di coloro che lo avvicinano per modo che gli sono devoti sino all'entusiasmo, sino a dar la vita ad un semplice suo cenno. Se così è, e che così sia inclino a crederlo, il signor Geaume non si mostrò diverso da tutti gli altri, e posto in non cale il terribile ci-

Casala

mento a cui s'esponeva dando ricetto in casa sua ad un compromesso politico, non esitò ad esporsi ancor maggiormente alla severità delle leggi coadiuvandone la fuga. Nella notte successiva al suo arrivo in Nizza, il nostro cospiratore, mutate le proprie vesti con quelle d'un contadino, s'avviava verso il Varo, in compagnia del suo ospite generoso.

Il Varo fu oltrepassato senza incidenti; Garibaldi si trovò in Francia, si trovò in salvo. Dico in salvo, ed intendo con ciò esprimere che non v'era più pericolo di cattura e di sentenze esecutorie, non già che godesse d'una tranquillità completa, imperocchè la vigile polizia di Luigi Filippo lo volle tenere alcun tempo a Draguignan sotto sorveglianza prima di concedergli facoltà di recarsi a Marsiglia, siccome ne avea fatto il divisamento.

Dopo alcun tempo, venne accordato al giovane emigrato il permesso di soggiornare a Marsiglia, e colà, onde campar la vita, dava lezioni di matematiche. Per tal modo si campava, è vero, la vita, ma qual vita! Inutile alla patria, ingloriosa, intorpidita, insopportabile ad un animo ardimentoso, sortito dalla natura pell'azione e pella lotta, e non pella meditazione e per lo studio.

La scienza delle matematiche, per ciò solo che era scienza, lo avea di molto ristuccato quando era ragazzo e gli conveniva obbedire al risoluto comando del padre, il quale s'era fitto in capo di far del suo Giuseppe un capitano di lungo corso. Non è a dire come gli tornasse fastidiosa a questa epoca, in cui non gli giovava che ad infastidir sè e gli altri.

Per buona sorte, accade un bel giorno che si parla alla presenza del nostro profugo, del bey di Tunisi e del come egli accolga gli stranieri, specialmente francesi ed italiani. Si aggiunge che il governo tunisino abbia in animo d'introdurre alcune riforme essenziali nella sua piccola armata navale e porla sotto il comando d'ufficiali istruiti alle scuole dell'Europa incivilita.

Queste parole non erano destinate ad andar perdute, chè alla domane Garibaldi già si trovava sul cassero d'una nave, in alto mare, e cercava ansioso collo sguardo la città di Tunisi.

Il bey lo accolse cortesemente; e quando seppe che il viaggiatore avea servito parecchi anni nella regia marineria sarda, la quale gode buona riputazione specialmente negli scali del Levante, non esitò ad affidargli il comando d'una nave; la quale nave trovavasi per vero in assai cattivo arnese, armata di vecchi cannoni ed equipaggiata da una ciurmaglia senza nome e senza intelligenza. A malgrado di queste increscevoli circostanze, il comando d'una nave qualsiasi era di gran lunga più simpatico al profugo nizzardo che lo insegnare la teoria delle equazioni e le applicazioni del binomio di Newton; epperò s'acconciò di così buon animo alla sua nuova condizione sociale, che si diede vigorosamente a porre opera alle molte riforme che erano, piu che utili, indispensabili. A questo punto incominciarono i guai. La società musulmana (se società può dirsi quella parte dell'umanità che obbedisce ai precetti del Corano) ha dimostrato ormai palesemente che non è suscettibile di riforme, nel senso che noi, uomini dell'Europa civile, vogliamo attribuire a questa parola; e quando anche ne fosse suscettibile, essa ripugnerebbe incurabilmente a ricevere queste riforme da un cristiano.

Dove il nuovo comandante pensava introdurre l'energia incontrava la mollezza, dove era d'uopo mutare s'imbatteva nella resistenza, dove richiedeva intelligenza era soperchiato dalla superstizione. Ai suoi precetti ed ai suoi ordini si rispondeva mormorando contro il giaour, contro il cane cristiano, contro l'infedele.

Garibaldi non era soltanto cristiano, ma italiano, e pare legge provvidenziale che chi nasce sotto questo bell'azzurro di cielo abbia una intuizione più viva delle verità morali, un'idea più completa del

Coogle

Creatore. La vita immorale, abbietta, turpe e grossolanamente superstiziosa della ciurmaglia maomettana dovea presto ingenerare disgusto nell'animo di chi erasi consacrato, ma indarno, a condurla a migliori abitudini, a più ragionevoli pensieri.

Il novello comandante pensò a mutar paese. L'animo stette alcun poco incerto questa volta. Si trattava di compiere un doloroso sacrifizio. Il Mediterraneo era quasi una seconda patria per lui che avea vissuta gran parte della sua vita navigando dall'uno all'altro porto della penisola. Le onde che venivano a lambire il lido africano mormoravano il nome d'un altro lido a lui ben noto, ed il venticello della sera gli apportava talora l'olezzo degli aranci e dei cedri della vicina Sicilia. Come risolversi ad abbandonare quelle sponde, a rinunciare alla idea tante volte vagheggiata: tra me e la mia patria non y'ha che un breve spazio di mare!

Alla perfine il sacrifizio fu risoluto,

imperocchè i più dolci sentimenti doveano far luogo alla voce imperiosa del dovere. Ed era dovere il separarsi da una accozzaglia d'uomini incapaci di nulla che fosse un bene morale od intellettuale od un passo innanzi nella via dell'incivilimento.

#### IV.

L'America meridionale offriva allo sguardo del nostro profugo attrattive assai seduceuti. La lingua affine alla lingua italiana, l'indole di quei popoli assai analoga a quella dei suoi compatrioti, il pensiero religioso comune, e più di tutto questo la grande affluenza di Liguri che era certo d'incontrare su quei lidi, fecero dileguare ogni dubbio della sua mente, posero un termine ad ogni perplessità.

I popoli delle antiche colonie spagnuole, scosso il giogo della madre patria, si erano proposti l'arduo problema di conciliare in giusta misura l'ordine colla libertà per mezzo della repubblica: problema d'assai difficile scioglimento era quello, nè all'e-

poca in cui Garibaldi si decideva a recarsi in America l'esperienza potea dirsi che toccasse il suo termine. Ma le agitazioni, le lotte, il movimento febbrile che accompagnano sempre prove cotanto pericolose, non ripugnavano certo all'animo intrepido dell'esule nicese; anzi è da pensare che ciò che maggiormente l'attraeva in quelle lontane regioni era forse il desiderio di trovarsi in mezzo alle forti emozioni della vita politica ed alle dure tenzoni dei partiti. A queste preferenze lo spingevano e l'indole sortita dalla natura ed il desiderio d'ammaestramenti utili per lui e profittevoli pella patria, 'ove le sorti di questa venissero ad immutarsi

Circostanze estranee alla sua volontà ed il bisogno di procacciarsi un onesto sostentamento lo condussero dapprima a Rio-Janeiro, capitale del Brasile, ove, comperata una nave, si consacrò alle imprese commerciali. Ma l'animo suo era assai più avido di recar lustro ad un tempo al nome italiano ed al proprio, che di lucro e di vantaggi materiali, dei quali fu mai sempre in singolar modo disprezzatore. Nè molto stette a presentarsi l'occasione di far bella mostra del proprio valore.

Erano appena nove mesi dacchè Garibaldi era giunto a Rio-Janeiro, quando in sul cominciar dell'anno 1837 la provincia più meridionale dell'impero brasiliano. quella di Rio-Grande do Sul, inalberò lo stendardo della ribellione proclamando la repubblica sotto la dittatura di Gonzalvo da Silva. Alcuni, Italiani implicati nella sommossa ed arrestati in uno primo scontro, s'imbatterono, al loro sbarco nella capitale, nell'esule nicese. Sulla terra straniera chiunque parli il vostro linguaggio natio vi è fratello, ma ben anco più strettamente congiunto vi si appalesa ove si trovi sotto l'impero degli stessi convincimenti che vi muovono.

Garibaldi si sentì commovere nell'intimo del cuore alla vista di quegli Italiani che il vincitore avea carichi di catene: la causa per cui essi avevano combattuto era la causa della libertà, la sua propria causa; la sventura che li aveva colpiti gli ritornava in mente la sventura da cui era stato percosso in patria.

Decidersi fu sempre un punto solo per Garibaldi, ogniqualvolta una prepotente emozione venga a soggiogarne l'animo. La sua piccola nave è tosto armata come meglio si può guerrescamente e posta alla vela, alla volta della provincia insorta. Si esce dalle acque di Rio-Janeiro; s'inalbera la bandiera repubblicana; s'appicca zuffa col primo bastimento imperiale che s'incontra, e si cattura.

Ma non essendo possibile tener sempre l'alto mare, e tornando anzi opportuno l'assicurarsi un rifugio, per indi scaturire con maggiore sicurezza sulla preda, Garibaldi volse la prora ad un porto della repubblica Orientale, tenendosi sicuro della protezione di quella bandiera.

Ma la repubblica Orientale avea un governo d'uomini come lo hanno tutti gli Stati del vecchio e del nuovo mondo, e gli uomini che componevano quel governo, nel mentre istesso che Garibaldi si tenea certissimo che egli repubblicano non avrebbe nulla a temere da repubblicani, deliberavano a loro volta che era assai meglio non attenersi tanto strettamente ai principii e non procacciarsi impicci col Brasile; ed anzi veder modo di far cosa grata a quell'impero ponendo le mani addosso ad un bastimento di bandiera rio-grandese.

La nave rio-grandese s'avanzava a gonfie vele verso la rada, e dalla rada scaturiva fuori un'altra nave, piena di gente armata insino ai denti. Per abbracciare fratelli, redentisi pur ora di schiavitù, le armi potevano almeno parere superflue. Garibaldi s'insospettì, e non bramando lasciar prendere agli altri ciò che or si chiama l'iniziativa, salutò la bandiera Orientale di parecchie palle, che la posero a risico d'andar sott'acqua d'un tratto. Una scarica di moschetteria rispose alla salve dei cannoni, e Garibaldi che era alto sul cassero cadde colpito nel collo.

I compagni, a cui già arridea il pensiero della vittoria, si dolsero del funesto caso senza però smarrirsi d'animo, che già il loro capitano aveva infuso nel cuore di coloro che lo circondavano quella confidenza in se stessi, quella indomita energia, che fa più grandi gli uomini ove più grandi sono i pericoli. Volsero la prora, sempre combattendo, verso Gualeguey, nel fiume Parana, e vi si posero in salvo.

Così almeno speravano che fosse, ma le autorità della provincia di Entre Rios non si mostrarono da meno delle autorità della repubblica Orientale, e quando appunto l'equipaggio si rallegrava degli sfuggiti pericoli, la nave veniva occupata a mano armata, e tutti coloro che v'erano dentro tratti in catene.

Le catene si risparmiarono al morente Garibaldi, ma non il carcere, in cui fu posto sotto custodia insieme ai compagni di sventura.

Coogle

#### V.

— Morrà? non morrà? — Tali erano le interrogazioni che s'andavano facendo intorno al letto di dolore in cui giaceva Garibaldi a Gualeguey.

La gloria è madre severa che allatta i suoi figli tra i triboli e le spine.

- No, non morrà, avrebbe essa potuto rispondere a quei trepidanti che stavano ansiosi attendendo il responso dell'avvenire; - no, non morrà, ma superate quelle prove ch' io impongo, per rattemprarne fortemente gli animi, a tutti gli audaci che verso me s'inoltrano, riempierà del suo nome i due emisseri; rivedrà la patria ed avrà gran parte nei suoi trionfi. Le vicissitudini e le peripezie gli recheranno lustro maggiore; imperocchè molti sono gli uomini che, da basso stato innalzati a grandezze, sanno sostener le novelle dignità senza essere grandi veramente d'animo, ma rarissimi trovansi coloro che nella avversa come nella prospera sorte si addimostrino sempre al dissopra del comune livello. —

L'esule nicese guariva, e le autorità della provincia, quasi arrossendo della loro condotta, lo lasciavano in libertà, dopo essersi fatto promettere che non s'allontanerebbe da Gualeguey. Era questo un raddolcimento sensibile alle amarezze pur sempre dure della schiavitù, ma stava scritto che la vita di Garibardi dovesse trascorrere di peripezia in peripezia, in fasi sempre mutabili, sempre agitate, sempre imprevedibili. La libertà relativa, di cui incominciava a godere, fu bentosto insidiata da quell'irrequieto governo. In virtù d'uno di quei rapidi cambiamenti di deliberazioni che sono caratteristici di certe piccole repubbliche, le autorità di Gualeguey tramarono di trasferire l'incomodo prigioniero, incatenato di bel nuovo, a Bajada. Venuto in sentore della trama, Garibaldi, reputandosi sciolto per questo fatto proditorio da ogni vincolo d'onore, prese la via de' campi.

Errò per lungo tempo nelle vaste solitudini che fiancheggiano il Parana, senza guida, senza bussola, senza un solo indizio che ne governasse i passi, fidando nella sua stella, ed assorbendo con indicibile gaudio le aure della libertà. Abbenchè convalescente, sostenne per ben due giorni e le fatiche, e la fame, e l'orrendo tormento del trovarsi solo.

Oh quante volte dovettero tornargli in mente le stradicciuole, a lui ben note, del paese natio, ed il fedele Geaume e tanti amici devoti, e la sua Nizza e la sua Italia, scorgendosi isolato come un automo in mezzo alla vegetazione colossale del nuovo mondo, senza un sostegno e senza una speranza! Non senza una speranza! imperocchè una segreta voce parla al cuore dell'uomo destinato a straordinarie cose, ed è voce ineffabile, che lo alimenta e lo conforta, che lo fa vincere per vie inesplicabili quelle stesse difficoltà contro cui vanno a rompere gli uomini volgari.

La via misteriosa per cui la Provvidenza

volle sottrarre al dente delle belve ed all'abbattimento della solitudine il futuro vincitor di Varese, fu questa. Il nostro profugo, errando alla ventura in foreste ignote, mentre credea allontanarsi dal suo punto di partenza, non facea che descrivere con molta fatica infiniti giri e rigiri tutto all'intorno del territorio di Gualeguey e finiva per imbattersi nei birri che da Gualeguey erano usciti sulle sue traccie.

Questa volta la punizione fu orribile, essendo cosa assai comune che gli uomini che si trovano in preda al rimorso siano più facilmente tratti al pensiero della vendetta.

Appesolo in alto colle mani congiunte ed i pugni uniti assieme col mezzo d'una corda, venne sottoposto alla flagellazione in presenza della moltitudine. Soddisfatto per tal guisa il bisogno che sentia quel governo di soffocar la voce della coscienza, venne l'esule italiano inviato sotto buona scorta a Bajada.

Colà l'attendevano torture morali. Ga-

Coogle

ribaldi chiedeva un processo, una corte marziale, un motivo qualsiasi dell'imprigionamento e delle dure penalità inflittegli; silenzio e scherni erano la risposta. Alla perfine fu sciolto, senza che però ei potesse giammai conoscere il perchè fosse stato fatto segno allo narrate sevizie.

La vendetta che l'esule volle assumere di queste fu degna d'un eroe: l'oblio! E l'oblio non fu la sola vendetta, ma l'accorrere di bel nuovo sotto la bandiera che già gli avea valso tanti tormenti e l'accorrervi impavido, non curante delle lotte novelle, forte, fermo, intrepido in uno e modesto, come colui a cui non pesano punto i pericoli, ma che solo si fa vanto di compiere un dovere.

#### VI.

Erano vinte le avversità; la gloria avea ricevuto il suo tributo di sventure e s'apprestava ad incoronare il profugo. A Rio-Grande, dove Garibaldi si restituì, il suo ritorno fu festeggiato con indicibile entu-

Coogle

siasmo. Le sventure toccate eransi mutate in trionfo, in virtu della maestà con cui erano state sopportate. Al prigioniero di Bajada venne tosto dato il comando supremo della piccola flotta repubblicana, capitanando la quale trovò modo di segnalarsi in parecchi accaniti combattimenti coi Brasiliani, che giunse in breve ora a sconfiggere ed a disperdere interamente.

La secreta ragione delle cose straordinarie che compiè l'uomo di cui stiamo narrando a larghi tratti la vita, sta in questo: che non conosce bisogno di riposo e che i suoi nemici non san mai dove coglierlo.

Scompigliate le navi brasiliane che minacciavano la repubblica rio-grandese, a vece di scendere a terra, ed assaporare gli onori della vittoria, egli spinse le sue tre navi che ancor portavano i segni dell'accanita zuffa, verso la provincia di Santa Catalina, col proponimento di muoverla ad insurrezione. Tanta audacia, che sbalordì dapprima il nemico, dovea riuscire inevi-

- tabilmente pericolosa, e Garibaldi dovette porre in opera di bel nuovo altrettanta audacia ed abilità altrettanta per pervenire a ricoverarsi, coi tre miseri legni che componevano la sua armata, nel piccolo porto di Laguna, ove gli fu forza starsi per alcun tempo nell'inazione, al cospetto della flotta imperiale in crociera.

Laguna! Chi mi sa dire quale arcana influenza hanno i nomi sulle cose, quale intima ed inesplicabile relazione lega gli uni alle altre? Non vi ha europeo incivilito a cui il vocabolo laguna non risvegli in mente alcunchè di poetico, tanto s'è immedesimato coll'idea della città dai misteriosi amori, dalle donne affascinanti e dalle notti voluttuose; ma non v'ha Italiano a cui questo nome non commuova fortemente il cuore e non infiammi potentemente l'immaginazione.

E questo nome, che suonava al suo orecchio come un sospiro della patria lontana, dovette intenerire più d'una volta il cuore del novello capitano. A Laguna, in una ca-

Garibaldi

setta prospiciente il porto dimorava la donna destinata dal cielo a dividerne i pericoli nelle battaglie, a seguirlo nella prospera come nell'avversa fortuna, con una devozione ed annegazione che solo gli uomini straordinarii sanno inspirare, che solo le donne elette sanno praticare.

Annita, tale è il nome della lagunese donzella, apprese dallo sposo ad amare quella Italia a cui dovea consecrare gli ultimi giorni della sua vita. I cantici di nozze, i festini, i tripudii, con cui si celebrarono gli sponsali di Garibaldi e d'Annita, furono quali si convenivano agli animi loro, il rimbombo cioè degli istrumenti guerreschi.

La flotta brasiliana, stanca di starsi in crociera, penetrò a forza nel porto di Laguna. Garibaldi l'attese a bordo della sua nave: la sua novella sposa stavagli daccanto. Lo spazio era ristretto; non v'era colpo che potesse cadere in fallo; le onde del mare doveano ingoiare l'una o l'altra delle due armate, sepellire nel loro seno

una delle due bandiere che sventolavano all'aria. La zuffa fu accanitissima da ambe le parti.

Il soverchiante numero de'nemici non potea lasciar pendere gran tempo dubbie le sorti della battaglia, ed in questo fidavano gli imperiali; legittima fiducia, pur troppo! ma che dovea costar loro cara.

Finchè restò un nucleo d'uomini atti alla pugna sulle navi rio-grandesi si combattè fieramente. Ma questo nucleo andava sciogliendosi per opera della morte. Laddove prima s'udiva il tumulto della lotta, il silenzio già dominava o il rantolo rabbioso dei morenti. I cadaveri s'ammonticchiavano, i combattenti si diradavano; gli uffiziali cadevano, undici già ne restavano stesi sulle tolde; l'onore era salvo, la battaglia perduta.

Garibaldi diè l'ordine agli uomini che ancor rimanevano illesi di ritirarsi sui palischermi. Egli rimase ultimo colla giovane sposa. In mezzo ai nembi del denso fumo che copre di funebre velo il cielo, allo

Coogle

scroscio della tempesta, al muggito del cannone, il capitano intende l'occhio e le orecchie, ansioso di ricevere il convenuto segnale che annunci l'approdo in salvo dei palischermi.

Quando il sospirato segnale fu dato, Garibaldi avvicina una miccia accesa al ripostiglio delle polveri, stacca uno schifo dalla nave e vi si pone dentro coll'unico tesoro che intende salvare, la propria consorte; e remiga a tutta possa verso il lido.

Ad un tratto un vampo d'infuocata luce s'eleva al cielo e rischiara l'orribile scena; l'aria è scossa dall'improvvisa irruzione, le onde si sollevano come convulse ad alti marosi, Annita si avvinghia al collo del suo diletto.

La nave rio-grandese è andata in mille scheggie e co' suoi frantumi recò ancora una volta danno e spavento ai nemici.

### VII.

Ci siamo trattenuti forse troppo a lungo a descrivere i primi passi di Garibaldi nella vita. Ma è particolare inclinazione dell'animo di chi scrive di voler piuttosto farsi a studiare i grandi caratteri nelle sventure che nei trionfi. Le avversità sono il vero saggiatore per cui si conosce la grandezza degli uomini.

Garibaldi che disdegna di ricordare i mali trattamenti di Bajada, che non devia d'un passo dall'intrapreso cammino, che ritorna alla lotta senza accordare ad un corpo rotto per le fatiche e per le torture sofferte il necessario riposo, è assai più grande, a'nostri occhi, che Garibaldi che dà alle fiamme la propria nave, perchè non cada in poter de' nemici.

L'esule italiano servì ancora, dopo il fatto di Laguna, la repubblica rio-grandese, ed in parecchi combattimenti per mare e per terra sconfisse di bel nuovo parecchie volte gli imperiali, accrescendo lustro al

proprio nome ed alla patria. Ma nella repubblica di Rio-Grande accadeva un fenomeno, che non si dovrebbe forse chiamar fenomeno, tanto è comune, ed è che nel mentre istesso in cui valorosi soldati stavano ponendo a cimento la propria vita pel trionfo d'un principio, altri si stava rimestando al governo a maggior gloria dei proprii interessi e d'ignobili ambizioni.

Il fatto, come dico, non è troppo fenomenale: se ne riscontrano parecchi esempi nelle storie del passato, e chi dicesse proprio in sul serio che nulla di simile avesse mai più ad accadere, correrebbe rischio di esser tenuto in conto, presso i posteri, di solenne baggiano.

Quando s'accorse che il valor suo e de' suoi era instrumento alle ambizioni di pochi, Garibaldi, siccome fu sempre sua consuetudine, non stette lungamente in forse. Se ne partì alla volta di Montevideo, lasciando ai rimestatori di Rio-Grande la cura di trarsi di impiccio come meglio il potrebbero. In servizio della repubblica, il prode capitano s'era tolto il carcere, la flagellazione; avea esposta la propria vita in parecchie battaglie, e ne partiva così povero, che, giunto a Montevideo, gli fu forza riprendere l'insegnamento delle matematiche, messo da banda con tanto giubilo a Marsiglia.

Ma il nome di Garibaldi era uscito e per sempre dall'oscurità. Gli abitanti di Montevideo stavano in serie angustie, imperocchè la città, poco dopo l'arrivo del profugo nicese, fu stretta d'assedio dalle forze soperchianti di Rosas, dittatore di Buenos Ayres, il quale intendeva a viva forza ricondurre la provincia dell'Uraguay nella cerchia della repubblica Argentina, da cui s'era separata.

Il nome di Garibaldi balenò alla mente degli abitanti di Montevideo come una luce salvatrice, e deliberarono di rimettere le sorti della repubblica nelle sue mani. Le speranze di vincere erano ben poche; i nemici potenti in mare ed in terra; la città stremata di forze; il pericolo quasi inevitabile! Questo complesso di cose era proprio fatto per invogliare il maestro di matematiche, il quale, collocati di bel nuovo in un angolo l'Euclide e i Logaritmi, accettò l'incarico e si cinse senz'altro la spada.

Si trovarono nel porto una corvetta, un brick ed un cutter, ridotti da lunga pezza all'inazione dalla presenza, nelle acque circostanti, delle navi nemiche. Il nuovo comandante ne accrebbe gli equipaggi con un nucleo d'Italiani e di volontarii Americani, e poscia, con una di quelle imprevedute audaci deliberazioni che s'incontrano così di sovente nella sua vita, si scagliò in cerca della flotta nemica, forte di dieci vele.

L'ammiraglio Brown, inglese, al servizio di Rosas, si stava allora a Goya nel Parana, e per giungere a lui era d'uopo sforzare lo stretto pericoloso di Martin Garcia, irto di nemiche batterie. Non è a dire adunque quanto l'inglese fosse me-

ravigliato scorgendosi venire addosso i legni di Montevideo, che aveano valorosamente sforzata l'entrata del Parana. Ma la stupefazione dell'esperto ammiraglio dovette crescere a mille doppi dopo che, fatto il novero delle navi nemiche, ebbe a riconoscere la disproporzione grandissima delle forze.

L'Italiano non diè però molto tempo di meditare al suo avversario. La mischia s'impegnò con quel valore cieco e disperato, non curante di nulla, che è caratteristico del soldato di cui stiamo delineando la fisionomia. Brown ebbe ad accorgersi che il suo avversario era tal uomo da non prendersi a gabbo, e gli fu mestieri di porre in moto le sue dieci navi per venire a capo delle tre di Garibaldi... dopo due giorni.

Due giorni di battaglia! Tutte le munizioni dei Montevideini furono consumate! e dopo queste anche le àncore, le catene, gli oggetti in ferro, che spezzati ed introdotti nel cannone fornirono micidiale me-

traglia! E dopo queste, non rimanendo più altro scampo, la distruzione del proprio naviglio!

Il novello comandante della flotta di Montevideo, con ciò che gli rimaneva dei marinai, prese terra sui palischermi, rinnovando così sul Parana le gesta di Laguna. Postisi in salvo dai pericoli dell'armata nemica, dovettero senza indugio affrontare l'esercito di Rosas che circondava di stretto assedio la città di Montevideo, e sbaragliarne una parte per rientrare nella città medesima. Lo fecero senza esitanza; sconfissero i nemici e penetrarono nell'attonita e giubilante Montevideo, meravigliata di vedersi ritornare in seno tanta parte di audacissimi marinai, di cui già piangeva la perdita.

### VIII.

Non abbiamo ancora percorsa che una assai ristretta parte della vita di Garibaldi e già ebbimo ad inscrivere parecchie gloriose vittorie. Ci arresteremo noi or qui, dopo aver dato al lettore di questa nostra narrazione quegli elementi che bastino a giudicare il suo modo particolare di intendere le cose che alla guerra s'attengono, oppure lo seguiremo passo a passo in tutti i periodi della sua vita avventurosa?

Quanto dicemmo è sufficiente, a nostro credere, a dare un'idea del prode guerrillero dell'America; vediamo ora l'Italiano.

E innanzi tutto, Garibaldi era egli, a questo periodo della sua vita, ancora affigliato alla Giovine Italia?

Questo nol so, ma si può asserire che il suo amore per la patria non era venuto meno nè tra le angustie di Tunisi, nè tra le torture di Gualeguey e di Bajada, nè tra le battaglie di Laguna e del Parana.

Infatti, poco tempo dopo quest'ultima battaglia navale, gl'Italiani residentia Montevideo essendosi voluti raccogliere in legione per la difesa della Repubblica, ed essendosi eletto a capitano Garibaldi, que-

Coogle

sti, interpellato, rispose: « Abbiatemi duce o soldato, la mia anima e la mia mano saranno sempre con voi, ma noi dobbiamo mostrare al mondo che gl'Italiani si sanno battere e che sanno fare sacrificio della vita per la causa della libertà ».

In queste poche linee è riposto il segreto di tante valorose azioni. Restaurare l'onore oltraggiato d'una patria caduta in dileggio per la sua supposta eccessiva mollezza, ecco il movente che informa tutte le azioni dell'esule italiano. Egli vuol dapprima infrangere le catene che hanno, a parer suo, prostrata l'Italia, e quando, rotti i suoi disegni, si vede costretto a cercare un rifugio or qua or là, quell'anima sdegnosa fa sacramento d'elevarla questa patria che porta scolpita nel cuore, elevando e nobilitando se stesso.

Come i cavalieri erranti del medio evo, egli consacra la propria vita ad una causa che è risoluto a sostenere dovunque e contro tutti. Quelli davano il proprio sangue per l'onore della donna dei loro pensieri, egli lo darà per la gloria della patria sua; essi andavano in cerca di tornei e d'arene per farvi sventolare le sciarpe dell'amata, egli porta la sua spada nelle fazioni campali per illustrare l'Italia.

Quando, dopo una serie di piccole avvisaglie coll'esercito di Rosas, Garibaldi. a capo della sua diletta legione italiana, si vide stretto da tutte parti da preponderanti forze nemiche a Salto, oh come dovette giubilare in cuor suo! Fino a quel giorno erasi trovato in terra ed in mare duce d'uomini raccozzati alla meglio, di tutti i paesi e parlanti una lingua che non era la dolce lingua natia! A Salto si trovava in mezzo a' suoi, udiva la propria lingua e scorgea su tutti i volti lo stesso desiderio che ne infiammava il petto, il desiderio di mostrare al mondo che gli Italiani si battono.

E si batterono!

«Fratelli! — così scriveva il colonnello Garibaldi alla Commissione della Legione italiana in Montevideo — avant'ieri ebbe

luogo nei campi di S. Antonio, a una lega e mezzo da questa città, il più terribile ed il più glorioso combattimento. Le 4 compagnie della nostra Legione, e forse venti uomini di cavalleria rifuggitisi sotto la nostra protezione, non solo si sono sostenute contro milledugento uomini di Servando Gomez, ma hanno sbaragliato interam ente la fanteria nemica che ci assaltò in numero di 300; il fuoco principiò a mezzogiorno e durò fino a mezzanotte. Non valsero al nemico le ripetute cariche delle sue masse di cavalleria, nè gli attacchi de'suoi fucilieri a piedi - senz'altro riparo che d'una casipola in rovina (tapèra), ove non erano in piedi se non alcuni travi, ✓i legionarii hanno respinto i ripetuti assalti del più accanito de'nemici; io e tutti gli ufficiali abbiamo fatto da soldato in quel giorno. Ansani, ch'era rimasto al Salto, ed a cui il nemico avea intimato la resa della piazza, rispose colla miccia alla mano e il piè sulla santa Barbara della batteria, quantunque lo avesse il nemico assicurato che tutti eravamo caduti morti O prigionieri. Abbiamo avuto trenta morti e cinquantatrè feriti; tutti gli ufficiali sono feriti, meno Scarone, Saccarello il maggiore e Traversi, tutti leggermente. Io non darei il mio nome di Legionario italiano per il globo in oro.

« Alla mezzanotte eravamo in ritirata nel Salto, poco più di cento legionari italiani con settanta e più feriti, compresi i leggermente, che ci precedevano, contenendo, quando troppo c'incalzava, un nemico di milleducento, e repellendolo impaurito — oh! questo merita d'essere scolpito. — Addio, vi scriverò più a lungo un'altra volta. Il vostro

# « G. Garibaldi ».

Le ricompense che la repubblica di Montevideo volle decretare a Garibaldi ed a'suoi legionarii pel fatto di Salto, non furono accettate nè da'soldati, nè da chi gli comandava.

« Il colonnello Pozzoli, rispondeva Garibaldi a D. Fructuoso Riveira, presidente

Coogle

della Repubblica, in presenza di tutti gli ufficiali della Legione italiana, mi consegnò, a richiesta vostra, la lettera che aveste la bontà di scrivere in data del 30 gennaio; e con quella un documento col quale voi, Eccellenza, fate donazione spontanea alla Legione Italiana d' una metà dei campi, proprietà vostra, giacenti tra l'Arroyo de los Avenos e l'Arroyo Grande, al nord del Rio Negro, oltre ad una metà del bestiame e degli edifizi esistenti su quel terreno, come rimunerazione ai servigi resi dalla Legione alla Repubblica.

« Gli uffiziali italiani, dopo essersi pienamente informati d'ogni cosa contenuta nella vostra comunicazione, hanno, a voti unanimi, dichiarato a nome della Legione, che essi intesero, chiedendo d'essere armati e ammessi a dividere i pericoli del campo coi figli di questa contrada, d'obbedire unicamente ai dettami della loro coscienza; che avendo così soddisfatto a ciò che essi riguardano come un dovere, essi continueranno da uomini liberi a soddisfarvi, dividendo, finchè le necessità dell'assedio lo richiederanno, pene e pericoli coi loro valenti compagni del presidio di questa metropoli, senza desiderare o accettare rimunerazione o compenso delle loro fatiche. Ho in conseguenza l'onore di comunicarvi, Eccellenza, la decisione della Legione Italiana, alla quale i miei sentimenti e principii s'uniformano interamente, e di ritornarvi l'originale della donazione ».

I legionarii non accettarono altro guiderdone fuor quello della precedenza su tutte le altre legioni, privilegio che non ridondava ad utilità di nessuno individuo, ma che tornava a maggior gloria di quella Italia che rappresentavano in quelle remote contrade.

Nobile esempio in un secolo in cui i lucri han tanta attrattiva!

### IX.

Sorse l'anno 1848; e trasse l'Europa in uno dei più tremendi cataclismi politici

· Coogle

che la storia abbia mai registrato ne'suoi

Accadde in que' tempi nella regione della politica ciò ch'è avvenuto, al dir dei geologi, nel regno fisico nelle prime formazioni del globo. I sistemi governativi che reggevano in modo pressochè uniforme l'intera Europa, si screpolarono ad un tratto; laddove sorgevano monarchie si videro sorgere repubbliche; ove erano principii d'assolutismo si sollevarono governi popolari; sorsero guerre d'armi e lotte d'idee, si bandirono utopie, si combatterono verità immortali, per poco s'ottenebrò la luce della giustizia, fu rifatto il caosse nell'ordine morale.

Dicono gl'intelligenti delle cose geologiche che gli accennati cataclismi fisici siano provenuti dalle varie fasi che subisce il calore raggiante, il quale s'espande da un nucleo incandescente che da essi si suppone esistere nel centro della terra. Parmi che anche per questo lato torni calzante il paragone fin qui segùito, e che si possa

affermare che il cataclisma politico del 1848 traesse pur esso origine dalle varie fasi di quel nucleo incandescente che Dio ha posto nel seno all'umanità tutta e che si chiama libertà.

Ma la Provvidenza, che governa mirabilmente ogni cosa, mette un limite così agli sconvolgimenti fisici come ai politici, e nella guisa stessa che fece scaturire dalle rovine or sepolte delle antiche corteccie della terra questa splendida natura che noi tutti ammiriamo, dai politici scombujamenti e trambusti saprà trarre fuori, quando le ne sembri giunto il tempo, novelli ordinamenti pieni di maestà e di splendore.

È da notarsi intanto che nel subisso degli avvenimenti che segnalarono l'epoca memorabile del 1848, la nostra Italia fu forse la sola, fra tutte le nazioni che compongono la gran famiglia europea, che sapesse in modo chiaro, preciso e ben definito ciò che si voleva.

Quel ch'essa volea, l'Italia lo disse a

tutta prima, continuò a dichiararlo pel seguito, lo ripete ancora al dì d'oggi: è la propria indipendenza dallo straniero.

Non repubbliche, non socialismo, non scismi, ma il governo del proprio territorio per opera di chi ne è figlio. E l'Italia procede innanzi mentre altre nazioni stanno ancora tentando esperienze novelle o pentendosi di quelle già fatte.

Quest' anno medesimo 1848. venne a dare a tutti gl'Italiani agio ed opportunità di mostrare all'Europa se sapevano o non sapevano battersi, e di mostrarlo non più correndo alla ventura or qua or là nei due emisseri e ponendo il proprio valore a servigio degli stranieri, ma usando di questo valore in pro del proprio paese, in disesa dei proprii socolari.

Non è mestieri il dire che, se molti festeggiarono questa opportunità e ne furono lieti, ne fu lietissimo più di tutti il colonnello della legione di Montevideo, e volle festeggiarla anch'egli...a suo modo però, che è il migliore, a parer mio, colle opere cioè e non coi difframbi.

Chiese tosto di partire con quanti dei suoi avrebbero voluto seguirlo, e di partire senza indugio alcuno, chè la febbre di misurarsi cogli Austriaci e di dar per tal modo realtà ad un sogno tante volte vagheggiato cominciava ad ardergli in cuore.

Sorsero parecchie difficoltà; la Repubblica si mostrava restia a privarsi de'suoi più valorosi difensori e mancava il danaro pel viaggio. Ma Garibaldi voleva; egli volea proprio partire; il danaro si trovò per opera di generosi italiani residenti in America, e la Repubblica non potendo farne a meno, s'adagiò alla perfine a dare il suo consenso.

Giunse il giorno desiderato della partenza. La nave La Speranza, noleggiata da Garibaldi, levò le àncore. Una folla di cittadini di Montevideo stava sulle calate e salutava i valorosi.

Garibaldi, ritto sul cassero, volse lo sguardo attorno. La sua Annita gli stava

accanto, intrepida, ricoluta a lasciare per sempre la terra che l'avea veduta nascere, per seguire lo sposo; non una lagrima scaturiva dai suoi occhi, ma sorridea sul suo volto la gioja della gioja del marito, e palpitava nel suo cuore la medesima speranza, la visione medesima dei futuri trionfi e dei futuri enti siasmi che commovevano il cuore di Garibaldi.

I cento uomini scelti dal generale a compagni della sua impresa si trovavano tutti sul ponte, raggianti di gaudio, fidenti nella stella del loro capitano. Quando questi gli ebbe tutti noverati ad uno ad uno, diede il segnale della partenza.

Si sollevò all'albero di trinchetto la bandiera della nave, ultimo addio alla città di Montevideo. Era la bandiera tricolore, e sventolava per la prima volta in quei mari.

Oh! con quanto ardore tutti la salutarono, con un grido che sortiva proprio spontaneo da ogni cuore, il grido di: Viva l'Italia!

Casala

#### X.

L'esule nicese rivide la sua città natia nel mese di giugno di questo anno memorando, ed abbracciati in fretta in fretta i parenti e gli amici, se ne partì tutto solo alla volta di Torino, anelante d'offrire la sua e l'opera de'suoi compagni a quel re che primo avea rotta guerra allo straniero.

A Torino, nel mese di giugno dell'anno 1848, già si stava in qualche pensiero sull'esito della guerra, e, come avviene assai di frequente, nel mentre istesso che le moltitudini dopo la resa di Peschiera e la vittoria di Goito andavano fantasticando nuove conquiste impossibili e nuovi trionfi iperbolici, i più oculati vedevano chiaro nella determinazione di Carlo Alberto, di porre l'assedio a Mantova, l'origine di mali incalcolabili.

Era, oltre a ciò, sorta in quel turno tale una acerbità di partiti, una virulenza di diatribe da ingenerar tristissime preoccupazioni in ogni uomo di Stato. Si fu appunto in quei giorni che Garibaldi si presentò al ministro della guerra.

Il ministro già aveva inteso parlare parecchie volte d'un certo Garibaldi di Nizza, che si era mostrato assai valoroso sulle spiaggie americane; avea fors'anche letta qualche relazione intorno ai fatti di questo Nizzardo sui fogli pubblici francesi o spagnuoli; ma tutte queste nozioni gli erano, molto probabilmente, pervenute un po'in confuso, chè non bisogna mica credere che il nostro generale fosse così noto in Italia nel 1848 come lo è nel 1860.

Quello che il ministro conosceva di più chiaro, di più netto, di più preciso intorno a questo uomo che si presentava alla sua udienza, si era tutto ciò che constava dalle carte processuali dell'invasione mazziniana della Savoja, alla quale pare che Garibaldi abbia cooperato; e non erano già belle cose considerate sotto l'aspetto in cui doveva considerarle un ministro del re.

Mazzini stava appunto in que'giorni a Milano dimenandosi di molto e predicando In na sua maniera particolare di salvar l'Italia, che non era quella di re Carlo Alberto e de'ministri suoi. Il presentarsi a colui che presiedeva al dicastero della guerra col predicato di mazziniano, possiamo credere che non equivalesse ad una raccomandazione.

Ora, abbenchè il colonnello della legione italiana desse buona prova di sè chiamando d'ascriversi fra i soldati di Carlo Alberto piuttoste che tra'fautori di Mazzini, tuttavia il predicato c'era ed il sospetto potea ritenersi, così a tutta prima, come non al tutto illegittimo.

Per trarsi d'impiccio il ministro immaginò un mezzo eroico. Non rispose nè sì nè no alle domande del suo interlocutore, che gli chiedeva con insistenza d'essere ammesso a guerreggiare accanto ai prodi soldati piemontesi, e lo mandò al quartier generale ad intendersela con re Carlo Alberto.

A questo punto debbo dichiarare, per non passare agli occhi del lettore per un

massiccio bietolone, che veggo anch'io, com'egli può avvedersene, quanto l'occasione mi si presenterebbe propizia per isciorinare una superba cicalata contro il ministro, e sputargli in viso un novero tale d'impertinenze da farmi salire in riputazione di vero eroe presso molta gente. Sì! questa opportunità la scorgo anch'io, ma protesto che serbo il mio sdegno pelle azioni turpi, immorali, vituperevoli, per tutto ciò che sa di negazione del vero, del giusto e dell'onesto; e che a tutto ciò che può attribuirsi a mero errore, mi sento disposto a perdonare cordialmente, non essendo sempre certo che l'errore che mi pare scorgere negli altri non stia anche un poco nel mio cervello.

Garibaldi si condusse in questa circostanza come se fosse stato interamente del mio parere. Non spese il tempo in isfoghi di bile, in lamentazioni, in querele; non pensò tampoco ad abbandonare il pensiero di seguir lo stendardo di Carlo Alberto; non sognò neppure di predicere la guerra civile per vendicarsi del ministro; ma forte ed imperterrito, non iscosso in nulla nelle sue determinazioni per le difficoltà che incontrava, si dispose a superarle col coraggio delle anime indomite.

Due giorni dopo il colloquio col ministro, Garibaldi si trovava a Roverbella, al quartier generale di Carlo Alberto.

## XI.

Re Carlo Alberto e Garibaldi si videro pella prima volta in presenza l'un dell'altro sotto le mura di Mantova. Là era stato condotto quel re, in nome di cui erasi spiccato, qualche tempo innanzi, un mandato di catturo contro Garibaldi: là venìa tratto da spontaneo impulso il condannato del 1834, a chiedere di combattere accanto al suo condannatore.

Il pensiero della liberazion d'Italia avea scancellate di molte cose, spenti c dii lunghissimi, soffocato ogni sospetto, fatto convergere ad un solo scopo di molte volontà diverse.

Il cospiratore e il monarca si trovavano faccia a faccia, anelanti entrambi ad un identico fine! oh ironia profonda del tempo!

Il colloquio dovette certo esser assai parco di parole, ma molto fecondo di pensieri. Questi due potentati di diversa natura scambiarono, senza alcun dubbio, occhiate indagatrici e piene di rivelazioni in quel solenne momento! Nell'aspetto, negli sguardi, nelle attitudini, nelle parole il canuto monarca raffigurava un'augusta rovina, e lo era; imperocchè in lui si spegneva l'antica monarchia di Savoja per trasformarsi nella grande monarchia italiana; trasformazione gigantesca, che non potea operarsi senza lotte, senza contrasti, senza dolori. Ei si sentiva predestinato a subirgli, questi dolori, perchè sentiva che la Provvidenza l' avea del pari predestinato a questa trasmutazione.

Nell'animo suo dominavano a vicenda, nel tumultuar degli affetti, e il lamentevole rantolo di ciò che muore e la voce esultante di ciò che nasce. Sul volto dell'antico cospiratore, all'incontro, brillava in tutto il suo splendore la luce d'un certo avvenire. Egli rappresentava la nuova forza nascente, la forza del popolo; egli portava infusa nel cuore la sicurezza del trionfo, il gaudio dei realizzati sogni. Una invincibile fiducia gli regnava in petto, quella fiducia che doveano inspirargli gli inaspettati casi, tutti volti a pro di quel pensiero, di quel voto, di quel desiderio, tante volte combattuto, e che or sorgeva trionfante dal caos e prendea forma di cosa esistente.

Carlo Alberto accolse con isquisita cortesia il guerrillero americano e lo complimentò delle gesta sue nell'America del sud, di cui si mostrò addottrinato; ma la natura della guerra che or si stava conducendo non essendo tale da trar molto partito de' volontarii, Garibaldi venne dal suo regale interlocutore rimandato a Torino, presso il ministro della guerra, senza una definitiva soddisfacente risposta.

Garibaldi non avendo propriamente tra-

versato l'Oceano ed il Mediterraneo per trastullarsi nelle passeggiate da Torino al quartier generale e viceversa, stimò miglior consiglio torcer le briglie e rivolgersi difilato al governo provvisorio di Milano, offerendo a questi quel concorso che il governo piemontese si mostrava tanto restio ad accettare.

A Milano l'offerta di Garibaldi venne accolta con entusiasmo, e venne affidato al novello generale l'incarico di condursi a Bergamo ed organizzarvi una legione. In pochi dì tre mila volontarii eransi già inscritti sotto la sua bandiera.

« Alla perfine ci batteremo anche in Italia! » dovette sclamare il duce nicese, vedendosi affollare intorno, pieni d'ardore e d'entusiasmo, giovanotti accorsi da ogni paese. E dopo le peripezie, le perplessità, i tentennamenti che aveva avuto a subire al suo primo giungere in patria, questa persuasione di potersi battere dovette pur essere consolante pel suo cuore.

#### XII.

Nel breve spazio di tempo che Garibaldi avea posto ad allestire i suoi soldati, Carlo Alberto era stato condotto, per una serie rapidissima di rovesci, dall'assedio di Mantova alla difesa di Milano. In questi supremi angosciosissimi momenti il governo provvisorio lombardo mandò ordine al suo generale che affrettasse di muovere in aiuto. Garibaldi si mosse difilato da Brescia alla testa de'suoi, e già era pervenuto con grandissima celerità a Monza, quando si sparse la novella della capitolazione di Milano e dell'armistizio.

Ognuno può di leggieri immaginare come si restasse il prode condottiero a quell'annuncio. Cedere senza aver combattuto, cedere innanzi ad un accordo scritto, e non in mezzo ai morti sopra un campo di battaglia, era troppo dura legge per un uomo della sua tempera. Nessuno potea ragionevolmente sperare che vi si acconciasse. E non vi si acconciò, infatti;

ma gettatosi colla sua legione sulle montagne del Lago Maggiore, volle continuare una lotta, la quale, se avea poca speranza di trionfo, potea però recar lustro novello al nome italiano.

Ma sfiduciati, più che nol comportasse forse il vero stato delle cose, erano gli animi in Lombardia, nè i tentativi che fece Garibaldi per risvegliare sul territorio lombardo lo spirito guerresco, ebbero effetto: i legionari stessi fecero bensì atti di ammirabil valore, ma non potevano non accorgersi che era valore inutile, se non s'ingrossavano le loro schiere; infine, per colmo di mali, il valente capitano fu colto dalla febbre.

Convenne separarsi, dopo aver cercato ricovero in Piemonte. I giovani volontarii si dispersero; il loro duce, affranto pel morbo e pello sdegno, si ritirò a Genova e attese.

A mostrarsi degni di ricuperare la propria nazionalità, doveano gli Italiani dar prova delle tre qualità indispensabili a

Casala

conseguir tanto bene: valore, costanza, unione.

Per ciò che spetta al valore, non potea più esser posto in dubbio, dopo il 1848; ma gli altri pregi, certo non meno necessarii di questo, si rivelerebbero eglino a dimostrar viva una nazione reputata per sì lunga pezza morta e sotterrata?

Fu cosa veramente meravigliosa, e di cui lo storico terrà certo gran conto, quella che accadde in que' tempi in Italia. Le sconfitte toccate da Re Carlo Alberto parevano irreparabili, nè era da supporsi che vi fosse in tutta la penisola altro esercito da sostituire al suo per far fronte allo straniero, il quale s'adoperava a render completa la vittoria dell'armi coll'assicurarsi l'antico dominio nelle corti.

Eppure si procedeva innanzi come se la vittoria fosse già guarentita. Venezia era incrollabile; per tutta Italia si stava da' popoli aspettando la nuova riscossa, ed il piccolo Piemonte coll'esercito da riordinare, col tesoro vuoto, coll'Europa intera avversa, la preparava imperterrito.

Per prepararla meglio questa riscossa, s'apersero dal governo del Re trattative con Garibaldi. Gradi, stipendio, onori gli vennero offerti.

Il generale era pervenuto a scacciare la febbre del corpo, non quella dell'animo, che lo tormentava più cocente che mai. Battersi egli volea, il più prontamente possibile e la più pronta occasione per ciò non era quella di cui gli si parlava.

Con un governo ed un esercito regolari era giuocoforza piegarsi all'azione regolare e metodica, molto più utile forse, ma meno simpatica al guerrillero di Salta. Era giuocoforza attendere ancora perchè ogni cosa relativa alla guerra fosse in assetto e le ostilità aperte.

Il vento che veniva da Venezia portava sulle sue ali l'odore della polvere, e questo odore benedetto dà le vertigini a chi lo conosce da lunga pezza. Con Carlo Alberto bisognava andar per le lunghe; a Venezia s'andava per le corte; Garibaldi partì per

Canala

Venezia, con qualche centinaio de' più fidi e meglio provati suoi campioni.

### XIII.

Non appena Garibaldi era giunto a metà della strada che avea a percorrere per recarsi a Venezia, una voce pervenne al suo orecchio; Roma si è sottratta al governo pontificio, anelante di prender parte alla nuova guerra italiana.

Roma! la città eterna! quella città che avea prima rivelato al cuore del giovane marinaio il sentimento della patria grandezza! quella che prima gli avea inspirato l'orgoglio del sapersi italiano!

« Al Campidoglio! al Campidoglio! » gridò egli a' suoi, commosso nel più intimo delle viscere a tanto annunzio. « Al Campidoglio! al Campidoglio! » rispose la gioventù ardente che lo seguiva.

I triumviri affidarono a Garibaldi l'incarico d'organizzar soldatesche; il popolo di Macerata lo elesse a suo rappresentante nell'Assemblea. In questa Assemblea si presero a deliberare varii partiti intorno alla forma definitiva di governo. Come suole accadere costantemente, divisi erano i pareri sul reggime da attuarsi, concordi solo tutte le menti nell'ammettere che gravi fossero i pericoli a cui s'andava incontro.

Garibaldi si valse del suo mandato di rappresentante del popolo per proferir la sua sentenza in pochissime parole: egli stava per la repubblica, ch'era il mezzo più spiccio, a parer suo, di por termine ad ogni discussione e correre senza indugio alle armi.

La sentenza di Garibaldi fu accolta. Si proclamò la repubblica. Il generale pensò esso ai mezzi di difenderla.

Le difficoltà che insursero allora sono note a tutti, e sarebbe opera che eccederebbe la mole prefissa a questo scritto l'accennarle solo di volo. L'assedio di Roma fornirebbe argomento di interi volumi e richiederebbe altri studi ed altri omeri de' nostri. Per noi qui basti il notare che il modo onde fu difesa la città eterna valse a Garibaldi le lodi del maresciallo Vaillant, allora generale, il quale per essere nel campo de' nemici e pella reputazione a cui è salito, per tutto ciò che ha tratto alla scienza del guerreggiare, ha acquistato alla sua testimonianza, oltre al pregio dell' essere imparziale, la massima delle autorità.

Ma nella guerra, che può definirsi l'apoteosi della forza, l'abilità anche la più consumata a poco giova contro il numero delle schiere. La difesa fu altrettanto onorevole quanto era disperata. Convenne venire a patti coi Francesi.

Venne a patti la città, non venne a patti Garibaldi. Egli raccolse i suoi sulla piazza di San Pietro, la sera del 2 giugno 1849, e volle uscire di Roma, senza condizioni e salvaguardie di sorta, prima che i nemici v'entrassero.

La colonna contava oltre quattromila uomini, fanti e cavalli, ed era pensiero del

Coogle

generale di condurla in Toscana per operarvi un novello rivolgimento di cose. Il granduca reintegrato cotanto di fresco nel palazzo Pitti, le forti guarnigioni austriache sparse nell'Etruria e nell'Emilia, i corpi francesi che indubitatamente si sarebbero accinti ad inquietar alle spalle la legione invadente, rendevano l'impresa un po' superlativa. Ma se Garibaldi non assumesse d'ottener sempre che quello ch'è facile o probabilmente conseguibile, non sarei io qui a scriverne la storia, non è vero?

Tutto quello che era da prevedersi avvenne. Ogni mossa dei garibaldini fu spiata, e Francesi e Tedeschi si sguinzagliarono contro la legione. Avvenne eziandio, ciò che suole accadere a questo valoroso duce, che cioè a malgrado delle soperchianti soldatesche che s'avea dinanzi, di dietro e dai lati, penetrò intrepidamente nella Toscana, in mezzo a mille pericoli, in mezzo a straordinarie peripezie.

Ma il popolo non si mostrò quale egli

sperava. Il repentino avvicendarsi de' casi, quel passar rapido da un reggimento di governo ad un altro, in pochi mesi avea sbalordito la popolazione gentile della Toscana, per modo che non volea più piegarsi a nuove prove. La città d'Arezzo chiuse le porte all'appressarsi dei garibaldini.

Il tentativo premeditato era fallito, e nell'ordine delle naturali previsioni era da pensarsi che Garibaldi smettesse le armi, vinto da tanta pertinacia d'avversità. Ma quando si parla del difensor di Roma si ragiona forse nelle ordinarie previsioni? « Toscana non è per noi, esclamò egli, andiamo a Venezia! » E si posero in marcia.

Ma la sfiducia che non penetrò mai nell'animo del valoroso soldato, avea già prodotti guasti inenarrabili nella sua legione, che non è a pretendersi da un giovanotto entusiasta la costanza medesima che s'incontra in un provetto militare. Dello sconforto invadente ben s'avvedea il capitano, e ne gemeva; senza ristarsi però dal procedere innanzi, chè in quell'animo altero a nulla valsero mai gli ostacoli se non a renderlo più audace e più fermo verso la prefissa meta.

Da Arezzo, Garibaldi fu costretto a ripiegare sopra San Marino, ed ebbe il dolore di veder molti de' suoi sbandarsi in cammino, arrestarsi per via sopraffatti dalle fatiche, e d'udire la mormorazione degli uni, le querele degli altri, non senza scorgere talora che i capi stessi, che sotto di lui comandavano, partecipavano al comune scoraggiamento.

Quando entrarono in San Marino, i gabaldini eransi molto assottigliati di numero. La Repubblica gli accolse come ospiti incomodi, imperocchè sapeva che stavano a due passi gli Austriaci comandati da Gorzchowsky, risoluti a non lasciarsi più sfuggire la preda.

Il municipio di San Marino s'interpose tra i garibaldini e gli Austriaci. I patti che ottenne dal Gorzchowsky, erano questi: lasciasse Garibaldi coi suoi seguaci le armi e consentissero i capi tutti ad essere trasportati in America.

Il condottiero fe' tacere il proprio sdegno: raunò gli ufficiali e soldati nella pubblica piazza e lesse loro i patti. Tutti gli ufficiali risposero unanimi: « Si vada a Venezia! » Molti soldati tacquero. Garibaldi montò a cavallo, silenzioso anch'esso dapprima, e poscia gridò ad alta voce: « Venezia e Garibaldi non s'arrendono; chi vuol seguirmi mi imiti, Italia non è morta ancora! » e diè di sprone.

Molti lo seguirono; i più non ebbero animo a farlo, e stettero sempre immersi nel più cupo silenzio, a contemplare collo sguardo sbalordito la partenza de' commilitoni.

Quando riseppero la deliberazione del generale, gli Austriaci ripresero a perseguire il drappello de' prodi. Presero anche a perseguirlo, questo povero resto d'una valente legione, alcuni battaglioni di Francesi, ed il generale Statella, che comandava un corpo di Napolitami, si pose in moto pur esso sulle sue traccie.

Tre bandiere sventolavano, tre bandiere di potenti eserciti sulle orme di Garibaldi! Era un onore insigne!

## XIV.

Uscirono da San Marino in piccolo stuolo; tutti fermi, tutti risoluti, tutti consecrati a vincere o a morire pel suolo natio; ma tutti però portavano scritta in fronte piuttosto la certezza della morte che quella della vittoria. Eppure affrontavano impavidi questa trista certezza.

Annita, che aveva voluto dividere i pericoli e le fatiche del marito nell'assedio di Roma e nel suo tentativo sulla Toscana, non lo volle abbandonare in questa più che le altre rischiosissima spedizione. Parea anzi che un fatale presentimento la spingesse a maggiore espansione di cuore verso di lui, ed abbandonato il suo consueto fare gaio e le sue corse solite or qua

Casala

or là nelle file della legione a rincuorare i prostrati, a sollevare gli sconfortati, parea più concentrata in se medesima, più sollecita verso lo sposo, più languidamente carezzevole.

Essa soffriva d'assai, chè gli stenti e le privazioni ne aveano abbattute le forze, ed il cammino le riusciva disagevole oltremodo, nello stato di gravidanza in cui si trovava. Eppure stava innanzi tutti, accanto al suo Giuseppe, a lui solo intenta, quasi sentisse una segreta voce nel cuore a dirle ch' erano quelli gli ultimi giorni che vivrebbe con lui.

Il drappello pervenne a Cesenatico nella notte del 1º al 2 d'agosto. Un po' per forza un po' colle buone si fecero consentire i pescatori e barcaiuoli di quel lido a dar quante navicelle erano necessarie pel trasporto a Venezia. Tredici barcaccie bastarono all'uopo.

Quando que' militi si trovarono adagiati nelle barche, separati da' loro persecutori da un bel tratto di mare, trasportati da un venticello che spirava propizio, un grido di gioia uscì da tutti i petti. Già sognavano Venezia, e pareva lor proprio di vedere apparire sul lontano orizzonte la magica città.

Garibaldi, che si trovava sul suo elemento favorito dopo tante lotte sostenute in terra, dovea pur esso sentirsi soddisfatto; ma pur stava all'erta e pareva scandagliar collo sguardo le nebbie circostanti ed ascoltar con inquietudine la voce di lontani pericoli.

Annita era mutata nell'aspetto, e questo facea palpitare il cuore del condottiero per un fatal presentimento. Era mutata d'aspetto, in vero, e nello sguardo e nel sorriso che rivolgea allo sposo si leggeva chiara l'espressione d'una rassegnazione sublime a dolorosi destini.

Senza essere superstizioso, Garibaldi era colpito come da un funebre avvertimento quando contemplava in silenzio il pallore che avea invaso il fronte d'Annita, nonchè l'insolita espressione de' suoi oc-

chi, e notava con amarezza l'attitudine prostrata di tutta la sua persona.

Ahi! che non erano fallaci quelle fatali e misteriose voci che parlavano di mali venturi!

La squadriglia de' garibaldini fu scorta in sul mattino dai legni austriaci che incrociavano tra i due porti di Magnavacca e di Volano.

I barcaiuoli, impauriti alla vista del temuto stendardo, non intesero più voce di comando, e datisi alla fuga alla ventura, senza ordine e senza pensiero, trassero co' loro movimenti insani in preda al nemico una gran parte di que' miseri.

Garibaldi fu il solo che non si smarrì all'improvvisa apparizione; ma preso il comando della barca, la spinse con prontezza in certe lagune di stretta imboccatura ove i Tedeschi nol potevano inseguire.

Ma la gragnuola delle palle che venìa dalle navi cadeva pur fitta nella laguna, onde fu forza al generale d'uscir dalla barca ed abbandonarla per nascondersi fra i giunchi, le alghe e le altre erbe palustri della sponda e cercare dietro ad esse di fuggire al più presto, mentre già i Tedeschi erano scesi ne' palischermi onde appressarsi più agevolmente alla terraferma.

Il terreno in cui si trovavano Garibaldi, la moglie e quattro o cinque de' suoi (a questo si rimaneva omai ridotta la legione) era allagato per modo che a gran fatica si potea talora tenere il capo fuori dell'acqua. Annita avea le vesti tutte inzuppate e pesanti, e s'affondava di tratto in tratto in quella melmaccia, per modo che era mestieri che due uomini ne la traessero a forza e la portassero, sollevata in aria per parecchi passi, perchè non rimanesse annegata.

La palude mandava un fetore ammorbante, onde la povera donna che nell'angoscioso cammino apriva i polmoni, anelanti di vita novella, assorbiva i miasmi; e più cercava di respirare e vieppiù se le infondevano nel petto i germi di morte. Al Casone della Chiavica di Mezzo, in cui prima s'imbattè la mesta comitiva, Annita s'ebbe un letticciuolo ove potè riposare per un istante e far rasciugar le vesti. Ma la febbre maligna già s'era abbarbicata, come l'edera parassita che strozza la pit rigogliosa pianta, al corpo dell'infelice, e se ne dichiaravano di minuto in minuto più manifeste le traccie.

Quando convenne porsi di nuovo in viaggio, per non cadere in mano de' Tedeschi, la poveretta era fuor de' sensi.

I fuggiaschi s'erano procacciati un biroccino, e sulla rete di quello avean posto un materasso sul quale coricarono Annita, avvolta in uno sciallo, imperocchè il suo corpicciuolo era tutto irrigidito dal freddo febbrile, quantunque il sole irraggiasse cuocente ogni cosa all'intorno.

Il marito andava presso al funebre convoglio e tenea un ombrello aperto sul capo dell'infelice, perchè troppo non se le infuocasse il cervello.

Si procedeva innanzi cauti; arrestandosi

di tratto in tratto, prendendo talvolta alcuna scorciatoia, talvolta seguendo sentieri sassosi, e quando le pattuglie imperiali si facean troppo vicine, lasciando scorciatoie e sentieri per attraversare i campi.

Si giunse infine ad una terra del marchese Guiccioli, nella parrocchia delle Mandriole, ad un dodici miglia di distanza da Ravenna. Là, siccome Annita parea presso a dar l'ultimo respiro, Garibaldi chiese l'ospitalità al fattore, che l'accordò con premura.

Annita, sempre in deliquio, fu trasportata sopra un rustico letticciuolo. Un medico si trovava lì presso. Fu chiamato.

#### XV.

Annita, pallida, scarmigliata, stavasi abbandonata sul letticciuolo, e la sua testa, aucor bella in tanto squallore, parea proprio inchiodata sull'origliere dalla gelida mano della morte.

Di tratto in tratto essa apriva que' suoi

grandi occhi e neri, e gli volgea attorno e parea cercare pietosamente chi la soccorresse, con quell'affanno intenso che è naturale a chi sta per morire; e di tratto in tratto, ancora, mandava fuori dal petto un sospirone, e gli venìa proferito penosamente e flebilmente un: Santa Vergen do Carmel! un: o Santa Cruz!

Stavale ritto in piedi daccanto il marito, in preda ad acerbissima angoscia, ed or guardava pietosamente la dolce compagna del viver suo, ed or volgeva gli occhi attorno, ed or gli alzava al cielo, quasi invocando, nelle miserie in cui si trovava, un aiuto sopranaturale.

Gli astanti, scossi pur essi dal tremendo caso, erano poco discosti dal letto, mestissimi nell'aspetto ed in preda ad affannoso silenzio.

Il medico cercava col maggiore zelo ad apprestare i soccorsi dell'arte, ma non era così atto al dissimulare, che non gli si mostrasse in volto la poca fiducia della guarigione. Questa fiducia non era in alcuno. L'alito dell'infelice s'andava abbreviando di minuto in minuto e non uscivale dal petto che con istento sempre maggiore e con tale un rantolìo penoso, che era un supplizio atroce l'udirlo. Le membra si irrigidirono; provossi ancora a parlare, e riaprì gli occhi un istante (ultima prepotente aspirazione dell'animo verso la luce) e gli racchiuse tosto, vinta nell'estrema lotta. Piegò alcun poco il capo e rese l'anima a Dio.

Il medico, che contava i battiti del polso, ripiegò con rispettosa cura sul petto la mano del cadavere, e poscia sollevò lo sguardo, esitante ed incerto, ad osservar Garibaldi. Questi avea compresi quei moti cauti e pieni di funebre pietà; ne avea compresa la fatal significazione, ed un grido di dolore volea prorompergli dal petto, ma lo contenea lo spasimo che gli stringea convulsamente la gola. Si gettò ginocchioni accanto al capezzale, ed allungato il collo sul viso della morta, impresse un

disperato bacio sulle sue gelide labbra.

I compagni trassero a forza dal tugurio il loro duce per tema che attentasse alla propria vita. Quando ebbe riavuta calma sufficiente per pensare ai proprii casi, Garibaldi chiese di rivedere ancora una volta la spoglia mortale di colei che se gli era fatta compagna. Entrò nella rustica cameretta, s'appressò al letticciuolo, e comtemplò un'ultima volta, colla cupa voluttà della disperazione, il volto pallido d'Annita.

Poscia tolse al cadavere l'anello nuziale, che offerse all'ospite generoso per guiderdone della cordiale accoglienza, e diede gli ordini opportuni perchè ad Annita fossero fatti solenni e cristiani funerali.

Ma questi ordini rimasero vani, chè giungeano da tutte parti e ad ogni tratto avvisi che squadriglie d'imperiali ronzavano là d'intorno; nè mancò chi avvertìa Garibaldi che, ove non avesse voluto aver cura della propria salvezza, gli era mestieri averla pei generosi che s'erano affi-

Coogle

dati alla sua sorte. Per altro verso, il campagnuolo che gli avea dato albergo, lo scongiurava a partirsi per non compromettere gli ospiti, e a lasciare a lui l'incarico di sotterrare, di nascosto, la povera Annita.

Il Cielo, che serbava il difensore di Roma ad altre imprese, gli diè forza di rassegnarsi alla fuga. Ei strinse la mano al buon campagnuolo, e senza proferir parola gli raccomandò in una occhiata supplichevole il tesoro che era costretto ad abbandonargli.

La piccola schiera di fuggitivi si parti dalla capanna in preda ad una profonda costernazione.

Garibaldi precedeva i suoi assorto in mestissimi pensieri. Camminarono alcun poco sicuri, e poi dovettero appiattarsi nelle macchie per isfuggire all'occhio delle pattuglie austriache. Quando furono giunti, dopo parecchie ore di cammino, in vetta ad alto monte, Garibaldi, che non s'era mai voltato indietro sino a quel punto,

sarrestò ad un tratto, e (quasi cedendo ad una forza invincibile, con cui avea lotato sin allora) spinse lo sguardo in quel uogo della sottostante pianura, in cui era il casolare del campagnuolo.

E i suoi occhi s'affissero per un istante su quel casolare lontano, che, velato dai vapori della sera, quasi si perdea nell'estremo orizzonte, e sulle ciglia gli spuntò una lagrima!

## XVI.

Colla dispersione della legione de' garibaldini, col novello volontario esilio del loro capitano e colla resa di Venezia', caduta poco tempo di poi in poter degli Austriaci, l'Italia entrò in una fase d'apparente rassegnazione.

Rassegnazione vera non era quella, ma ne avea sembiante. Garibaldi, che non volea nemmeno portare la maschera di questa virtù, che dobbiam credere gli sia piuttosto antipatica, partì alla volta dell'America, cercando nel commercio e nella navigazione alcun refrigerio ai mali dell'animo, non che guadagni sufficienti a sostentare una vita modestissima.

Trascorse un periodo di dieci anni senza ostilità manifeste contro l'Austria; scaturivano però ad ogni tratto qua e colà le latenti animosità. La terza riscossa si vedeva inevitabile, senza che niuno sapesse dire nè come, nè dove, nè quando precisamente si riprenderebbero gli armeggiamenti

Narra la mitologia che Ercole, lottando con Anteo, non potea venirne a capo, imperocche, appena Anteo avea toccata la terra colle spalle, prendea da questa tali forze, che si facea alla lotta più vigoroso di prima. Così il Piemonte, che parea vinto, perche atterrato due volte dall'Austria, s'apprestava a rialzarsi, reso più robusto dalla volontà nazionale.

Quando fu giunto il giorno della ripresa delle ostilità, quando il Piemonte ebbe rivolta una voce all'Italia per chiamarla alle armi, un fremito percorse da capo a fondo la penisola. La gioventu d'ogni provincia venne ad ascriversi sotto quegli stendardi, all'ombra dei quali si potean bensì perdere le battaglie, ma non l'onore.

Il nome di Garibaldi tornò ad echeggiare per ogni dove. Di lui si sapeva ben poco; correvano mille voci diverse di proposte, d'accettazioni, di rifiuti; ma era profondo nel cuore di tutti il convincimento che il difensore di Roma si troverebbe in prima fila contro i Tedeschi.

Il governo piemontese lasciava volontieri molte cose relative alla guerra prossima avvolte ne' misteri: era ottima politica ed eccellente strategia.

Intanto però che a Torino si disputava ancora se proprio si formerebbe un corpo chiamato i *Cacciatori delle Alpi*, l'intrepido generale lo stava organizzando. Si spargeano dubbi sulla possibilità d'ottenerne un buon organamento, ed ecco che già quel corpo si poneva in linea sulla Dora Baltea; si dicea sottovoce ch'era forza, per completarlo, che Garibaldi venisse

alla capitale, ed esso era a Verrua sul Po; si entrava per ultimo da molti in serie discussioni per provare che questi Cacciatori, addestrati in tanta fretta, non sarebbero buoni veramente a nulla, quando già questi Cacciatori medesimi varcavano il Ticino, e Garibaldi, loro duce, poneva primo il piede sul territorio lombardo:

Con quest'uomo si procede sempre così!

Fu il giorno 23 di maggio 1859 che Garibaldi penetrò nel cuore del campo nemico passando il Ticino a Castelletto e muovendo verso Varese, alla testa di circa 1500 uomini, non senza aver lasciato, a difendere il guado tra Sesto-Calende e Castelletto, il prode de Cristoforis con una compagnia.

« L'alto Milanese, dice un valente strategico francese parlando delle operazioni militari di Garibaldi, è ammirabilmente disposto per questa guerra di partigiani. A qualche lega di distanza da Milano cominciano a mostrarsi le prime colline, che elevandosi gradatamente sino alla bianca

vetta delle Alpi centrali, formano altrettanti giardini del colossale anfiteatro che cinge il nord dell'Italia. Queste colline, coperte d'una vegetazione rigogliosa, seminate di villeggiature, di giardini, di boschetti, di villaggi, si stendono da Somma, Gallarate, Barlassina, che sono in vista di Milano, sino alla frontiera svizzera ed all'entrata della Valtellina. Là brillano come specchi i laghi di Lugano, di Como, di Varese, di Monate, di Comabbio. Insomma è questo un terreno in cui la cavalleria non può manovrare, in cui l'artiglieria non ha buon giuoco, in cui la fanteria non può contare nè sui movimenti regolari nè sulle marcie in buon ordine; là, il coraggio individuale è tutto. Garibaldi, portando la guerra in questo sito, s'appropriava tutti i vantaggi, facendo ricadere tutte le difficoltà sul capo del nemico, e metteva d'un tratto i suoi coscritti a livello delle vecchie truppe dell'Austria.

« Entrando in Lombardia per questo lato, il generale si procacciava un altro

utile. Le popolazioni di Varese, Como, Bergamo, Lecco, Brescia e della Valtellina sono le più bellicose e le più simpatiche al Piemonte. Como, Bergamo, Brescia possedono manifatture d'armi reputatissime, e le popolazioni dedite alla caccia ed agli esercizi corporali, son capaci d'armare, in un momento d'entusiasmo, valentissimi bersaglieri. Per ultimo la posizione di Varese, scelta da Garibaldi come primo scopo della sua invasione, dovea inevitabilmente minacciare ad un tempo il nemico e risvegliare l'insurrezione a Milano, nel Comasco e nella Valtellina. Da quel punto egli tagliava ogni comunicazione fra l'esercito austriaco ed il Vorarlberg per la via di Sondrio e dello Spluga; restava padrone di questa valle sguernita di truppe austriache, e in caso di vittoria potea risalirla per passare nella valle dell'Adige e inquietare questa comunicazione principale delle grandi piazze forti col Tirolo.

« Segli eventi hanno impedito di trarre

Casala

tutte le conseguenze desiderabili di questo piano, non è però men giusto d'esporle qui tutte ».

Quali sieno stati questi eventi che vennero ad interrompere l'esecuzione de' piani di Garibaldi, tutti lo sanno, nè qui occorre parlarne. Questi però non impedirono che il comandante de' Cacciatori delle Alpi, e coloro che stavano sotto i suoi cenni, si coprissero di gloria a Varese, a Como, a Camerlata; che sfuggissero abilmente agli Austriaci quando questi li stringevano con forze troppo preponderanti, e che li fugassero quando non volevano più sfuggirli. Questi eventi non impedirono nemmeno che il valoroso generale, già salito in alta fama come capo di partigiani, non accrescesse ancora di molto la sua riputazione, mostrandosi atto eziandio ad agire di concerto coi migliori eserciti regolari dell'Europa, ed a far fronte ad un esercito non meno stimato e non meno agguerrito.

#### XVII.

Dovea reputarsi chiusa l'epopea del Garibaldi a questo punto. Alla voce d'un potentissimo sovrano, che s'era mosso in nostro soccorso, s'era fatta animo l'Italia, ed a malgrado delle ferite di Custoza e di Novara, le quali non erano ben rimarginate ancora, la nobile nazione avea risposto: ritorniamo alla pugna finchè il nemico non sia sconfitto o non ci abbia annientato per sempre.

E di ben grandi cose s'erano fatte a Palestro, a Magenta, a Varese, a Como, a San Martino, e di grandi speranze s'eran rideste in tutti, quando dalle labbra del più formidabile de' sovrani d'Europa era caduto l'augusto responso: L'Italia sarà libera dalle Alpi all'Adriatico.

Oh! chi mi riporta colla mente in quei tempi in cui uno era il pensiero d'ogni italiano: la liberazione della patria dal giogo straniero! in cui una era l'opera d'ogni cittadino, da Vittorio Emanuele, a Garibaldi, da Cavour, sino all'ultimo e più umile de' volontari: il dimostrare che l'antico valore negli italici cuori non anco è spento! in cui, caso assai più ammirando che i testè narrati, in Italia eran cessate le fazioni ed i partiti, eransi resi concordi i voleri, s'era fatta l'unità nazionale negli spiriti! Chi mi riporta in quei tempi! o, meglio, chi vorrà ricondurli di bel nuovo a rallegrare questa vaga penisola! Erano Italiani che combattevano strenuamente, e non contro Italiani, e non per il trionfo d'una causa straniera, ma contro uno straniero sin là trionsatore; non era la causa del disordine o della irreligione, era la causa della nazionalità, per cui si cospargeano di sangue le campagne della Lombardia!

Alla domane della battaglia di San Martino, quella moltitudine di valorosi che, spossata ed affranta dal lungo combattere, s'era abbandonata ad un indispensabile riposo sul terreno medesimo su cui era avvenuta la lotta, quella molti-

tudine di valorosi, riaprendo gli occhi alla luce dell'aurora, e contemplando lo triste spettacolo che se le appresentava, dovette essere assalita da tremendi pensieri.

Erano pure fratelli d'arme di que' valorosi quei tanti, quegli innumerevoli, che si giacevano sul nudo terreno già freddi cadaveri; e quelli che ancor si contorcevano negli spasimi dell'agonia, e quelli che la pietà de' commilitoni già avea raccolti in sul far del giorno, qua e là feriti, per trasportarli alle ambulanze!

Ma pure, quando quei prodi soldati, dato un mesto saluto agli estinti, avranno spinto più in là lo sguardo sul lontano orizzonte, quale ebbrezza! qual grido di gioia non sarà scaturito dall'animo loro! Là erano i nemici d'Italia e si diedero alla fuga! Più in là è una provincia sorella che soffoca ancora in cuore il palpito di gioia della vittoria, ma pur lo sente in cuore! Laggiù in riva del mare Adriatico s'erge maestosa una città, che acclama con re-

Canala

presso entusiasmo a' suoi futuri liberatori, e fa voti ardentissimi per essi. Essa ha un nome che suona dolce all'orecchio, e che fa palpitare ogni animo gentile: Venezia!

No, non è Wenedig, è Venezia, è italiana, è nostra, voliamo a liberarla!

Così pensarono certo quei prodi, ma così non pensava l'Imperatore che era disceso in soccorso dell'Italia.

— Qui, diss'egli, qui, in riva al Mincio, ci arresteremo.

Come?... Perchè? Noi siamo accorsi fidenti nella vostra promessa! nelle battaglie ci balenava dinanzi agli occhi la sublime speranza della liberazione di tutta quella parte d'Italia che soggiace al dominio dell'Austria... È per questo che ci siamo battuti disperatamente!...è per questo che un Sovrano generoso ha posto a repentaglio l'avita corona; è per questo che un piccolo paese tiene innalzata, con suo gran pericolo, la bandiera d'Italia; è per questo che tanti valorosi sono accorsi da ogni

angolo della penisola... ed ora che si sta per raccogliere un frutto così ardentemente anelato, ora che la profezia sfuggita alle vostre labbra sta per avverarsi fatalmente, ora che l'Italia può indubbiamente farsi libera dalle Alpi all'Adriatico, ora...

— Qui, rispose l'augusta Sfinge, qui, in riva al Mincio, ci arresteremo!

E fu giuocoforza arrestarsi.

Una nube di mestizia parve allora distendersi su tutta la penisola. Funesti pensieri invasero tutte le menti. Ed invero, senza essere superstiziosi, coloro che si facevano a riandare come le sorti d'Italia avessero tante volte raggiunto il sommo dello sperabile, e come fossero state tante volte deluse, aveano di che atterrirsi quasi dinanzi ad una forza sconosciuta e fatale che avesse prestabilito in forma immutabile: L'Italia non sarà mai una, libera ed indipendente.

L'epopea di Garibaldi dovea reputarsi chiusa a questo punto. Tornarono alle l cro stanze i prodi dell'esercito; rimise r lel fodero la spada Re Vittorio Emanuele, sì ricondusse a Parigi l'Imperatore francese; il vincitore di Varese e di Como diede un doloroso addio alle sue schiere.

Doloroso? Doloroso, sì, in quanto che si vedea troncate le speranze, deluso nei suoi disegni, arrestato a mezza via, quando appunto già stava per prendere novelli slanci: ma non doloroso per l'avvenire, chè di questo il generale non disperò mai.

Già lo dicemmo nel corso di questa narrazione, e non ci pare inutile il qui ripeterlo: gli uomini destinati a cose straordinarie hanno una voce nel cuore che lascia loro presentire in confuso i lontani avvenimenti, ed è in ciò specialmente che si distinguono dal volgo.

Questa voce d'una invincibile ninfa Egeria, Garibaldi l'avea sentita a Nizza, a Tunisi, al Brasile, a Montevideo; era quella che gli conferiva forza e coraggio sufficienti ad aspettare nei mali presenti il bene futuro, ed il supremo di questi beni, che fu sempre a' suoi occhi, la liberazione della patria.

Lo stupido: chi sa? del vulgo è l'espressione rudimentale del presentimento che invade la mente dell'uomo superiore, il quale, senza rendersene ben conto, ha una quantità di nozioni su tutto ciò che lo circonda nel mondo morale, che gli rende più certa che al comune degli uomini la previsione dei futuri avvenimenti.

Garibaldi (e parecchi altri con lui) non ignorava che gli spiriti erano stati profondamente scossi dalle promesse imperiali, che una intera nazione di venticinque milioni d'anime s'era sentita rianimare alla voce di Napoleone III, e che una volta ridestato il sentimento nazionale non si potea certo, massime al domani d'una splendidissima vittoria, pretendere di soffocarlo di bel nuovo, e di ricollocare nel sepolero chi ne era uscito redivivo allora allora.

Garibaldi attendeva adunque il ritorno

d'un'èra novella, ed intanto deponeva, solo temporariamente, le armi.

# XVIII.

Negli ozii inattesi d'una pace forzata, e che non aveva soddisfatto nessuna delle parti che l'aveano conclusa, quando la diplomazia s'era già riposta a rifare la lenta tela di Penelope, a cui è intenta da tanti secoli per assicurare la pace, e che sempre una spada viene a squarciare, s'ode bucinare dapprima nei così detti circoli ordinariamente bene informati (stile di giornale), e poscia nei circoli per solito informati pessimamente, cioè nel volgo. una diceria concorde, e che prendeva da questa unanimità nell'ammetterla e da una grande perseveranza nel propagarla, un carattere d'autenticità rispettabilissima.

— Savoia e Nizza, s'andava ripetendo, sono state cedute alla Francia in virtu-di un trattato segreto stipulato prima della discesa di Napoleone III in Italia.

Questa diceria pervenne insino alla so-

litudine in cui il celebre Nicese s'era ri-

— Nizza, la mia patria, il paese ove riposano le ossa de' miei antenati, dove apersi gli occhi alla luce di questo bel cielo d'Italia, non apparterrà più all'Italia? Dunque avrò spesa oltre alla metà della mia vita per liberar la gran patria italiana, e non avrò più patria?

Senza farsi troppo innanzi ad indagare quanto fosse imperiosa la necessità a cui l'italiano governo era astretto a sottostare, e senza entrare in sottili investigazioni per conoscere appuntino se Nizza di Provenza dovesse, e, sopratutto, potesse rivendicarsi all'Italia, d'uopo è pur convenire che questi pensieri dovevano appresentarsi acerbi oltremodo all'animo del generale.

Il suo primo sentimento fu di non prestar fede all'ingrato annunzio, e quando la verità si venne facendo piu manifesta si adoprò a tutt'uomo per combattere la divisata cessione.

Coogle

Eletto a deputato della sua città natia, si presentò alla Camera a difenderne l'italiana nazionalità colla febbrile impazienza del figliuolo che difende la madre. Senza attendere che si avesse a votare il trattato, egli chiese ed ottenne dalla Camera che gli si concedesse facoltà d'interpellare il ministro su questa cessione.

Fu un solenne momento quello in cui i rappresentanti del popolo furono chiamati a deliberare intorno ad una separazione pur sempre dolorosa quando anche si potesse considerare come la consideravano i ministri, indispensabile per assicurare le sorti future della penisola; fu un solenne momento quello in cui dovette udirsi pella prima volta la voce commossa del vincitore di Como nel Parlamento.

Affollatierano gli scanni dei deputati, chè tutti si fecero debito di recare alla patria il concorso del loro voto, in così gravi contingenze. Mesti erano i volti, e gli sguardi si rivolgevano allo scanno ove sedea Garibaldi, quasi a scrutarne ed a compatirne

le naturali emozioni. Affollatissime di popolo erano le tribune. Un'ansia indescrivibile si leggeva su tutti i volti; ognuno istintivamente sentiva la grandezza e la maestà del dibattimento che stavasi per aprire. Silenziosa era la folla e piena di rispetto; solo si susurravano gli uni agli altri indicando un sito sulla più alta gradinata, a sinistra del Presidente: Là è Garibaldi!

Garibaldi aveva in questa memorabile tornata l'atteggiamento severo dell'uomo che già conosce la sorte che lo attende, ma che è deciso a non subirla senza protesta.

La sua voce fu la prima ad alzarsi nell'augusto recinto: essa si espresse chiara, ferma, altisuonante in questi termini:

« Signori, nell'art. 5 dello Statuto si dice: i trattati che importassero una variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo l'ottenuto assenso delle Camere. Conseguenza di questo articolo della legge fondamentale si è che qualunque principio d'esecuzione dato ad una diminuzione dello Stato, prima che questa diminuzione sia sancita dalla Camera, è contraria allo Statuto. Che una parte dello Stato voti per la separazione prima che la Camera abbia deciso se questa separazione debba aver luogo, prima che abbia deciso se si debba votare o come si debba votare pel principio d'esecuzione della separazione medesima, è un atto incostituzionale.

Questa, signori, è la questione di Nizza, sotto il punto di vista costituzionale, e che io sottopongo al sagace giudicio della Camera. Ora dirò poche parole sulla questione del mio paese considerata politicamente.

I Nizzardi dopo la dedizione del 1388 a Casa Savoia stabilirono nel 1391, 19 novembre, che il conte di Savoia, non potesse alienare la città in favore di quasiasi principe, e se lo facesse, gli abitanti avessero diritto di resistere armata mano e di scegliersi un altro sovrano a loro piacimento senza rendersi colpevoli di ribellione. Dunque nell'anno 1388 Nizza s'unì alla dinastia sabauda colla condizione di non essere alienata a veruna potenza straniera. Ora il governo col trattato 24 marzo l'ha ceduta a Napoleone. Tale cessione è contraria al diritto delle genti. Si dirà che Nizza è stata cambiata con due provincie più importanti, però ogni traffico di gente ripugna oggi al senso universale delle nazioni civili e dev'essere abolito perchè stabilisce un precedente pericoloso che potrebbe menomare la fiducia che il paese deve avere giustamente nel suo avvenire.

ll governo giustifica il suo procedimento col voto delle popolazioni che avrà luogo dal 15 al 16 del corrente.

In Savoia è stabilito per il 22, ma si ha più premura per Nizza! La pressione sotto la quale si trova schiacciato il popolo di Nizza, la presenza di numerosi agenti di polizia, le lusinghe e le minaccie senza risparmio esercitate su quelle povere popolazioni, la compressione che impiega il governo per coadiuvare la unione alla Francia, come risulta dal proclama del governatore Lubonis, l'assenza da Nizza di moltissimi cittadini nostri obligati d'abbandonarla pei motivi suddetti, la precipitazione ed il modo con cui si richiede il voto di quella popolazione, tutte queste circostanze tolgono al suffragio universale il suo vero carattere di libertà.

lo ed i miei colleghi confidiamo che la Camera ed il ministero vorranno provvedere immediatamente ed energicamente perchè almeno il voto supremo del mio paese nativo possa essere libero da ogni pressione e pronunciato con quella sicurezza e con quella regolarità legale di cui la saviezza della Camera vorrà circondarlo, chiedendo intanto la sospensione del voto di Nizza ».

La seduta in cui Garibaldi proferiva queste parole, fu l'ultima per lui. Egli comprese che la sorte di Nizza era decisa, che un fato ineluttabile legava governo e Parlamento, e non volle più oltre assistere a discussioni che diventavano ormai supervacanee. Ei si ritirò dignitosamente dall'aula parlamentare, rifiutandosi a deporre nell'urna un voto qualsìasi. Il popolo comprese desso che quella era l'ultima volta in cui avea udito echeggiare la voce di Garibaldi? Con quanto entusiasmo questo popolo lo applaudiva nel ricinto! con qual frenesia se gli stringeva nell'atrio e lo accompagnava nella piazza facendogli tal pressa da soffocarlo.

Viva Garibaldi! Viva il prode generale! così echeggiava la piazza Carignano. Il generale si sottrasse all'ovazione il più presto che potè. Montò in un cocchio da nolo e sparve.

#### XIX.

Così sparve dal Parlamento, ove avea brillato per pochissimi istanti il valoroso vincitor di Varese. Ma non sparve dalla scena politica, chè già alla dimane della tornata del 12 aprile 1860, testè da no menzionata, il dottor Bertani muoveva al Presidente del Consiglio, conte di Cavour, una interpellanza intorno ai moti della Sicilia, di cui era pervenuta confusa notizia in quel giorno.

Un presentimento comune facea esclamare concordemente ad ognuno di noi: «Là è Garibaldi! Ieri ei combatteva in Parlamento perchè gli venisse serbata la sua città natia, ora egli pugna forse pella gran patria italiana ».

Garibaldi non era ancora fra i rivoltosi colla persona, v'era però già coll'anima, col desiderio.

Nel mentre istesso che qui s'aprivano i dibattimenti sul trattalo del 24 marzo e che contendevano in vario senso d'eloquenza gli oratori, il generale preparava la spedizione in Sicilia.

Nella notte del 5 al 6 maggio una schiera di giovani d'ogni provincia d'Italia accorreva a Quarto, piccolo villaggio della riviera orientale ligure, distante di poche miglia da Genova. A Quarto, nella villa Spinola dimorava da parecchi giorni il generale nicese.

L'insolito concorso di tanta gioventù a quell'ora insolita ed in quelle pacifiche spiaggie destò l'attenzione degli abitatori del luogo. Essi seguono le pedate dei viandanti che giungono da varie parti, ma gli scorgono tutti dirigersi, come a meta prefissa, verso la marina.

Una falange intera s'era raccolta in riva al mare. Garibaldi era in mezzo a questa gioventu, accorsa al suo nome, e dava gli ordini opportuni pella partenza. Molte barchette stavansi bilanciando sulle onde increspate da un leggiero zeffiretto, ed attendevano. La luna che dardeggiava il suo pallido raggio sul vasto mare, permetteva di scorgere sull'orizzonte un vapore immobile che attendeva esso pure. Poco stette a spuntare dalla parte di Genova un altro vapore.

Il misterioso disegno ideato da Garibaldi era riuscito completamente. Bixio e Castiglia, due luogotenenti di Garibaldi, erano scesi al porto con piccola brigata d'uomini risoluti, rinnovando le gesta di Gian Luigi Fieschi, sulla medesima scena, ed eransi impadroniti dei due battelli a vapore, il *Lombardo* ed il *Piemonte*, appartenenti alla compagnia Rubattino, e s'accostavano alla spiaggia di Quarto per prendere i compagni d'arme.

Garibaldi diede il segnale dell'imbarco. Gli schifi si riempirono col massimo ordine, senza il menomo tumulto. I volontarii intendevano far sacrifizio della propria vita per l'Italia, ove occorresse; essi incominciavano col far sacrifizio della propria volontà sottomettendola a quella del generale che li capitanava.

Nel mentre che l'imbarco avea luogo dalla spiaggia di Quarto, altri volontarii giungevano dalla spiaggia della Foce, chè, per non dar troppo sospetto, Garibaldi avea divisi i suoi militi in varii gruppi, i quali doveansi muovere ad una data ora da Genova e dalla Foce per incontrarsi a Quarto, e partir tutti sotto il suo comando.

Verso le 4 del mattino i due vapori si mossero portando i novelli Argonauti verso ignoti lidi.

Tutti sapevano che ne stava di mezzo la propria vita; che sarebbe d'uopo battersi e battersi risolutamente; che si trattava d'aiutare l'insurrezione nel regno delle Due Sicilie per avvicinarsi il più che possibile alla realizzazione del sogno di tanti secoli e di tanti uomini grandi, l'unità d'Italia. Ma dove e come si sbarcherebbe tutti lo ignoravano, meno il duce supremo. Andavano però tutti ciecamente fidenti, imperocchè il loro duce supremo era Garibaldi.

Il giorno 7 di maggio i due vapori si accostavano a terra, verso le 9 del mattino, sulla frontiera toscana a Talamone. Colà, secondo i concerti presi, doveano trovarsi gli approvigionamenti da guerra, di cui non erasi ancor potuta munire la spedizione; ma questi approvigionamenti, per un equivoco, non vi si trovarono. Era uno scacco terribile, di fu-

nestissimo presagio per l'impresa esordiente.

Ma se queste difficoltà ritenessero sempre i capitani d'imprese arrischiate, qual merito avrebbero dessi? Garibaldi trovò subito modo di riparare al funestissimo equivoco. Poco lungi da Talamone era il forte d'Orbitello. Colà si recarono i volontarii, e un po' colle buone a nome della patria, un po' colle minaccie a nome della disperazione, ottennero da chi lo comandava che fossero loro cedute tutte le provvigioni di guerra, quattro pezzi di campagna ed una colubrina.

A questo s'accontentò Garibaldi, e respinse con modi cortesi, ma inflessibilmente, la proposta che gli veniano facendo i bersaglieri di guarnigione ad Orbitello, di seguirlo nella sua spedizione.

— L'ardore per le battaglie della patria vi scusa sino ad un certo punto, disse loro; ma io non sono che un soldato di Vittorio Emanuele come voi, e debbo compiere i miei doveri mostrandomi devoto al primo dei doveri militari, la disciplina.

Munitisi d'armi, i volontarii passarono il giorno 7 ed 8 di maggio a Talamone, in continue esercitazioni militari, indispensabili a più d'uno, il quale veniva allora allora dai banchi della scuola.

Nel mattino del 9 i due vapori ripresero il largo. Era lieta tutta quella truppa come una brigata che andasse a festivo diporto. Aveano le armi! Ma appena eransi staccati di qualche miglio dalla sponda, un altro ostacolo si presenta, ostacolo più tremendo ancora del primo, così felicemente superato. Manca il carbone a bordo dei battelli, essi non possono più muoversi innanzi.

— Garibaldi! Garibaldi! egli saprà ancora trarci una volta d'impiccio. Questo è il grido, questa è la speranza d'ognuno. Ordine è tosto dato dal generale che si scenda a Santo Stefano, ove è il deposito di carboni pel vapore toscano il Giglio, e si vuoti, a forza armata, il magazzino.

Così fu fatto, e si riprese il largo.

Si navigò tutto quel giorno e tutto l'indomani.

Nella notte del 10 il *Piemonte* ed il *Lombardo*, che viaggiavano uniti, perderono la traccia l'un dell'altro. Viva era l'ansietà in tutti i cuori, fatta maggiormente viva dalla certezza che la crociera nemica era vicina e dall'obbligo di tenere spento a bordo ogni lume.

Quando le tenebre erano più fitte, un ordine dato a bassa voce dal generale è trasmesso sommessamente a tutto il piccolo esercito che sta sul *Piemonte*. L'orecchio esercitato di Garibaldi ha colto al zeffiro notturno i suoi secreti; egli ha inteso il mormorio dell'onda, l'avvicinarsi d'un bastimento. La piccola truppa ha l'arme in resta; i cannoni sono aperti ed attendono un secondo ordine. Il battello s'appressa; ormai si ode il rombo delle sue ruote che fendono i marosi.

— Bixio! grida Garibaldi colpito da una subita inspirazione, con quella voce altotonante che domina il fragor delle cannonate.

— Garibaldi! risponde Bixio dal cassero del vicino battello.

Era il Lombardo, lo smarrito compagno. Al sorgere dell'aurora le due navi viaggiavano vicine l'una all'altra e si scopriva da lungi, involta ancora nei vapori mattutini la città di Marsala.

## XX.

Il Lombardo ed îl Piemonte s'arrestarono, come s'arresta il pellegrino quando da lunge vede spuntare l'immensa cupola di S. Pietro, di quella chiesa che ha fatto voto di visitare ed a cui arriva affranto da penoso cammino.

La città di Marsala poteva essere pei novelli Argonauti il primo scaglione d'una gigantesca impresa, a capo della quale regnava raggiante una gloria mondiale, oppure una voragine, da cui una volta che vi si fosse caduti, non v'era più modo d'u-

Coogla

scirne senza lasciarvi la vita e forse anche l'onore; chè il mondo è facile a schernire tutto ciò che non riesce, senza badare alle intenzioni nè ai sacrifizi.

Una navicella peschereccia erasi allontanata assai dal porto di Marsala, perchè uno schifo calato in mare dal *Piemonte* potesse raggiungerla senza dar sospetto ed averne, con minaccie, tutte le informazioni desiderabili sul contegno della flotta napoletana che stava a difesa dell'isola.

Si seppe per bocca del pescatore che tre legni napoletani erano preposti alla guardia di Marsala e del litorale adiacente, e che vi esercitavano minuta sorveglianza, il governo di Napoli essendo da qualche giorno in grandi apprensioni; si seppe eziandio che telegrafi aerei stabiliti lungo la costa erano in continuo moto per corrispondere colle navi da guerra; ma ciò che si seppe per ultimo, fu più consolante: la fregata a vela l'Amalia e le due corvette a vapore il Capri e lo Stromboli stanche di starsi incrociando dinanzi al porto, s'erano al-

lontanate quel mattino medesimo per esplorare il lido.

Questo bastò a Garibaldi. I due vapori ch'ei comandava, quasi obbedendo ad una arcana forza, si mossero, ad un sol suo cenno, colla celerità del lampo, e vennero, in men che nol dico, ad ancorarsi nel porto di Marsala.

La meraviglia e lo sbigottimento dei pacifici commercianti stabiliti in quella città non si può descrivere. Prima assai che essi potessero riaversi dal loro strabiliamento, i legni, così improvvisamente apparsi in mezzo al porto, si diedero a vomitar sulla spiaggia uomini rossi ed uomini neri, ed armi e munizioni e cannoni.

I Marsalesi avean pur veduto, nell'albeggiare di quello stesso giorno, la bandiera borbonica sventolare sull'*Amalia*, che veleggiava all'orizzonte!

I moti rivoluzionarii della Sicilia erano stati di fresco repressi dai soldati di Francesco II, nè al giorno dello sbarco più si parlava che di qualche squadra d'insorti che cercava rifugio di montagna in montagna, senza alcuna speranza.

Garibaldi stava per riaccendere l'incendio. Egli e i suoi non s'arrestarono a Marsala che il tempo necessario ad impedire lo sbarco delle truppe borboniche; imperocchè l'Amalfi, avvertita dai segnali del telegrafo, era venuta veloce rimorchiata da un vapore, e, visti gli invasori a terra, si sforzava di fare discendere i soldati di bordo.

Ma le fucilate dei gatibaldini tennero i borbonici a distanza; la fregata si limitò ad affondare il *Lombardo* e impadronirsi del *Piemonte*, che più nessuno difendeva.

Lo stuolo di volontarii assistette impassibile a questa distruzione; v'assistette con animo esultante il loro duce, il quale, quand'ebbe visto uno de' suoi vapori andar sotto acqua e l'altro caduto in potere de' nemici, voltosi a' suoi esclamò: « Non v'ha più mezzo di tornare addietro! In quest'isola troveremo o la tomba o la vittoria! »

Tutto quel giorno e la notte successiva vennero impiegati dallo stato maggiore del piccolo esercito a procacciarsi i mezzi di trasporto necessarii, e dal generale in capo a dettar proclami che risvegliassero l'insurrezione per ogni dove.

Alla domane, per tempo (era il giorno 12), la brigata di volontarii si pose in marcia verso Salemi, vecchia città d'aspetto saraceno, a cui non giunsero che per vie quasi impraticabili. Vi giunsero però senza incontrare ostilità alcuna, chè anzi per ogni dove al primo moto di sorpresa succedeva l'espressione del più profondo entusiasmo.

Di paesello in paesello, di capanna in capanna, la notizia dell'arrivo di Garibaldi nell'isola s'era allargata in modo meraviglioso, ed era perfin penetrata nelle tane e salita sulla vetta dei monti ove si tenevano nascosti gli avanzi della testè schiacciata rivoluzione. All'annunzio del soccorso inaspettato si ridestò ne' rivoltosi la speranza del trionfo, e di qua e di là,

Enovendo, senza frapporre indugio, accorsero tosto facendo muovere ogni villaggio pel quale passavano, ad insurrezione.

Nella giornata del 14 Garibaldi potè raccogliere a Salemi, intorno alla sua persona, parecchi dei capi influenti e dei rappresentanti de' diversi municipii circonvicini, e consultarne i voti.

Conseguenza dei voti raccolti fu il seguente proclama:

- « Giuseppe Garibaldi comandante in capo dell'armata italiana in Sicilia,
- « Dietro invito dei principali cittadini e dietro deliberazione dei Comuni liberi dell'isola,
- Considerando che in tempo di guerra è necessario che i poteri civili e militari sieno concentrati nelle medesime mani;
- « Decreta ch'egli prende, a nome di Vittorio Emanuele re d'Italia, la dittatura in Sicilia.
  - « Salemi, 14 maggio 1860.

« G. GARIBALDI ».

Casala

Definita con questo laconico decreto la propria missione, Garibaldi s'adoprò con attività indefessa a farla riuscire a buon fine

Dalla stessa città di Salemi, ove non si arrestò che due giorni, il generale emanò un altro decreto, mercè cui rimaneva stabilita la leva generale di tutti gli abitanti dell'isola atti a portar le armi, in età dai diecisette ai cinquanta anni, e spedì il colonnello La Masa a fare una rapida escursione nei dintorni per organizzare le amministrazioni provvisorie e procacciar danaro.

In sull'albeggiare del giorno 15 varie squadre d'insorti raggiunsero il quartier generale, in numero di circa un migliaio d'uomini sotto il comando del barone Sant'Anna.

Garibaldi decise che in quella stessa giornata si andrebbe ad offrir battaglia ai borbonici a Calatafimi.

Casala

#### XXI.

Calatafimi non dista che di poche miglia da Salemi

Sull'innanzi della città torreggia un monticolo assai scosceso, che ha preso, da una sconfitta che vi toccarono gli antichi dominatori del mondo, il nome di Monte del pianto dei Romani.

I quattro mila uomini circa che il general Landi conduceva incontro a Garibaldi, s'erano schierati su quell'altura, e v'avevano collocato le loro artiglierie per modo da far netto coi tiri lo stradone sottoposto.

I volontarii, al comando del loro condottiero, s'arrestarono alquanto, quando furono giunti in vista delle schiere nemiche. Garibaldi si spinse innanzi a cavallo seguito da Sirtori, suo capo di stato maggiore, per verificar le posizioni. Quando ebbe ciò fatto, divise il suo piccolo esercito in due parti, una delle quali destinò

ad assalire il nemico, l'altra a guardar le spalle ed a custodir gli equipaggi. Settecento furono i prescelti alla battaglia, e quando fu passata d'alcun poco l'ora del mezzogiorno, l'antiguardia, capitanata da Bixio, si slanciava al grido di Viva l'Italia su per l'erta, la quale vomitava tremenda fuoco d'artiglieria e fuoco di moschetteria su quegli audaci. L'audacia la vinse a tutta prima. I napoletani furono astretti a snidare dal Monte del Pianto per cercare rifugio più sicuro sull'altura vicina, ove s'erge la città di Calatafimi.

Parte appoggiati alle mura e parte protetti da queste, ripresero animo i borbonici, e si batterono così gagliardamente, che a poco a poco all'antiguardo dei garibaldini si dovette mandar soccorso, e rimase impegnato nella lotta tutto intero il corpo. Due assalti consecutivi dell'altura di Calatafimi vennero respinti dai napolitani, i quali poco stettero a prendere l'offensiva ed a slanciarsi nel mezzo degli assalitori. Garibaldi si trovò a lot-

tare alla testa di soli cinquanta uomini circa contro il nerbo delle forze nemiche, parte delle quali però, vista l'eroica resistenza del prode capitano, cercavano di circondarlo e separarlo dal rimanente dei garibaldini. Secondavano questo moto strategico parecchi squadroni di cavalleria borbonica, e già volgevano a male le sorti dell'impresa di Garibaldi, chè la sua truppa, soverchiata dal numero e rotta dalle fatiche, continuava a battersi piuttosto per disperazione che per sperauza di trionfo.

In buon punto però gli artiglieri di Garibaldi, i quali aveano schierati i loro pezzi sullo stradone, s'avvidero dell'intervento della cavalleria nella battaglia. Tosto contro essa diressero il loro fuoco, il quale riuscì così micidiale, che i cavalli si diedero a indietreggiare, a sparpagliarsi, e per la maggior parte si ricondussero più che in fretta nella città, producendo la massima confusione dappertutto.

A questo punto le sorti della battaglia furono decise. Il tenente Schiaffino impugna lo stendardo dei garibaldini e facendolo sventolare sul suo capo, si precipita in mezzo a nemici. A quella vista, all'atto magnanimo, l'ardire che già venia meno, si riaccende in ognuno. I volontarii seguono l'impulso, si slanciano coraggiosamente sulle traccie dell'intrepido ufficiale; la pugna corpo a corpo si fa sempre più accanita, ma è breve; essa si rallenta bentosto per far luogo ad una completa ritirata dei soldati borbonici.

Era il giorno 15 di maggio! In questo medesimo giorno, undici anni innanzi, il generale Filangieri, sconfitti i rivoltosi, facea il suo solenne ingresso in Palermo. Una memorabile vittoria veniva a cancellare l'anniversario d'una sconfitta. Era questo avventurato presagio che non doveva andar fallito.

E non andò fallito invero, imperocchè fu quella la sola giornata in cui parve per alcun poco esitante la vittoria. Parea

Coogle

quasi che anch'essa provasse fatica a riaversi dallo stupore e dallo sbalordimento in cui l'avea gettata l'audace impresa di Garibaldi, e che stesse incerta a pronunciarsi per questi o per quelli. Ma il generale nicese seppe legarla al suo carro e condurla dietro di sè per ogni dove. Da questa giornata del 15 maggio in poi la vittoria gli arrise sempre propizia a Monreale, a Palermo, a Messina, a Reggio, a Napoli, di qua e di là del Faro.

Tener dietro ai trionfi di Garibaldi, o sol notare i nomi dei luoghi che segnalò per le sue vittorie, non è opera che possa compirsi ne' limiti che ci siamo imposti. Siamo astretti (non sarà soverchio il ripeterlo) a far conoscere quel tanto dell'uomo e del generale che giovi a darne una idea il meno imperfetta, ma limitata pur sempre d'assai.

E dappoichè ci venne fatta menzione dell'uomo che si nasconde sotto il generale, non tornerà inopportuno il qui riprodurre una lettera che ci dà uno schizzo della vita e delle abitudini di Giuseppe Garibaldi quando era al campo in Sicilia.

Questo schizzo venne tracciato da uno di quei volontarii che accorsero ad ascriversi sotto la sua bandiera, quando già la dominazione borbonica avea ricevuta una profonda scossa, e già una parte dell'isola obbediva al Dittatore.

- « Quanto è focoso, audace nelle battaglie, altrettanto è affabile e gentile nella vita cittadinesca. Semplice nei modi, nel vestire, nel nutrirsi, egli vive della nostra vita, divide le nostre privazioni, ascolta le nostre lagnanze. Inflessibile in tutto ciò che tocca alla disciplina, egli ha un vero cuore di padre per ogni suo soldato.
- « Fino al dì d'oggi s'ammirava in Garibaldi il condottiero; d'ora innanzi bisognerà commendare l'abile organizzatore. Se vedeste quale trasformazione hanno già subite le forze dell'insurrezione! Eravamo testè uomini che avevamo impugnata un'arma in favor d'un principio, disposti a morire per farlo trionfare; in

pochi giorni ci siam fatti soldati, e la metamorfosi è completa per guisa che ne siamo noi medesimi meravigliati.

« Il generale non si corica se non dopo aver percorso il rapporto di mezzanotte. A tre ore del mattino ei s'alza, beve una tazza di caffè, quando ve n'ha, e prepara i suoi piani. Alle quattro e mezzo si trova in mezzo a' suoi ufficiali; la diana suona, tutta la truppa è in piedi. Si prende posizione; si fa un po' di manovra di pelottone, si rimendano gli abiti, e tutto ciò s'eseguisce con tale un'allegria che la vita del soldato ci pare deliziosa anche a noi, che non siamo ancora veterani invecchiati come le camicie rosse di Garibaldi.

« Si sta in marcia ordinariamente non più di tre o quattro ore per ciascun giorno, e ciò per non recar soverchio incomodo agli abitanti, i quali accorrono verso noi e ci circondano di segni d'affetto, ed altresì per darci opportunità a ricongiungerci tutti assieme nel caso d'un assalto. Non lasciamo molta tregua ai nemici; gli

Canala

abbiamo spazzati via dal nostro cammino da Marsala in poi. La costiera occidentale dell'isola è libera; diverrà libera in quarantott'ore la costiera orientale eziandio. Si marcia sopra Palermo, dove ci aspetta, senza dubbio, una fiera battaglia. I soldati del re fanno gagliardamente il dover loro. Garibaldi lo attesta egli medesimo nel suo ordine del giorno del 16 ».

## XXII.

I soldati del re facevano gagliardamente il loro dovere colle armi alla mano, ma militavano per Garibaldi e le armi e le idee. Il rivolgimento s'era compiuto in tutti gli animi molto più potente che non negli ordini governativi, ed i novelli principii che s'infondevano nelle fervide menti dei popoli meridionali furono così rapidamente espansivi, che non si trovò più forza che valesse a combatterli.

Il turbine della libertà scosse la piazza e la reggia schiantando ogni vecchio ordine di cose; e quando la corte di Napoli si fu fatta accorta, dai rovesci toccati in Sicilia, che il valore de' soldati non potea contrastar un incendio, il quale sempre maggiormente andava all'argandosi, s'appigliò al partito di concedere ai popoli tutte le più desiderabili larghezze, pensando per tal modo di recidere allo stelo la gramigna delle rivoluzioni.

Ma la libertà, come ogni altra cosa di questo mondo, vuol essere seminata a suo tempo per rendere frutti ubertosi. I popoli lasciati liberi preferirono la dittatura di Garibaldi alla costituzione di Francesco II. Il giovane principe, che non era in voce di liberale, non fu creduto sincero; il popolo di Napoli gli serbò il broncio; non applaudì alle concedute riforme, e stette aspettando. Nella reggia s'ebbe allora un'idea adequata della confusione delle lingue di cui fanno menzione le sacre pagine; ordini e contrordini, pareri urtanti tra di loro; risoluzioni contraddittorie, trionfo alternativo d'idee retrive e di

progresso; tumulti ed agitazioni, discordie intestine, provvedimenti d'oggi in lotta coi provvedimenti del domani, il caos nei consigli. E contro a questo caos si avanzava a passo fermo, spedito e risoluto il Dittatore seguito da uno stuolo di uomini deliberati, reso, in pochi giorni, un esercito provetto. Di vittoria in vittoria egli già stava sotto le mura di Palermo.

Forte era la città di parecchie migliaia di soldati che obbedivano ai cenni del general Lanza. Erano truppe scelte e soverchianti di gran lunga il numero degli assalitori. Tutte le più minute precauzioni per la difesa erano state prese dal generale; stavano sotto vigile e forte custodia le porte; erette a maggior cautela le barricate nelle vie; trincierati i quartieri, collocate in luogo opportuno le artiglierie. Ma questa forza si stava isolata in una vasta città di dugentocinquantamila abitanti, senza simpatia d'alcuno, senza verun concorso dei cittadini, senza quel che si chiama con termine nuovo appoggio morale, appoggio che ssugge all'analisi, che è una creazione della mente, un nulla impalpabile e che pur decide talora della sorte de' più potenti imperi.

Garibaldi già stavasi, come dicemmo, alle porte della città, ed il general Lanza giaceva ancor immerso nella più completa fiducia. Il Dittatore avea diviso i suoi soldati in due corpi, il più poderoso dei quali, sotto gli ordini del colonnello Orsini, era venuto alle mani coi soldati del general Bosco, spedito ad incontrare i garibaldini. Orsini avea ordine di ritirarsi con finti movimenti per indurre l'avversario in inganno, lasciandogli credere ad una totale sconfitta degli invasori. Bosco fu preso al laccio, e nella persuasione di avere innanzi tutto intero l'esercito nemico e di combattere contro Garibaldi in persona, annunziava telegraficamente al general Lanza la facile vittoria.

Il Dittatore, con appena cinquecento armati, staccatosi dai suoi, con una mossa ardita, si presentava, alle 3 del mattino del 2 di giugno, alla porta di Termini e ne sorprendeva la guardia, che, colta così all'improvviso, quando appunto era corsa voce della vittoria di Bosco, cedette tosto per cercar riparo dietro una vicina barricata, la quale non valse a resistere all'impeto de' garibaldini. Mentre Palermo era adunque ancora immersa nel sonno, questo stuolo d'audaci penetrava nel cuore della città alle grida di: Viva l'Italia! Viva Vittorio Emanuele! Viva Garibaldi!

A quelle grida, a quel tumulto inatteso tutti i cittadini si scuotono, si muovono, accorrono. Accorrono come se già esistesse un prestabilito convegno, come se già vi fosse un concerto. Il nome di Garibaldi era un vero programma, un programma che muoveva tutti i cuori, attraeva tutte le menti. I cinquecento garibaldini videro in un'ora ingrossate le loro falangi di tutti gli abitanti della città di Palermo. Dugentocinquantamila anime si trovarono all'improvviso schierate in battaglia in tutti i quartieri della città

contro i soldati del general Lanza, di quel generale che non aveva trovato neppur uno che venisse a rivelargli la presenza del Dittatore sotto le mura della città! Tanta è la forza dell'opinion pubblica!

Quali armi adoprare contro essa? Il general Lanza si disese alla meglio dal palazzo reale, ove era il suo quartier generale; tentò qualche resistenza; lanciò qualche bomba sulla città, e poi dovette piegarsi a capitolazione.

Così un pugno di valorosi ebbe vittoria d'un nemico agguerrito e di molto superiore di numero; così il Dittatore rimase padrone di quasi intera la Sicilia.

Ma nel mentre istesso che era così rapidamente abbattuto il governo di Francesco II nell'isola, questo governo cominciava pure a sfasciarsi sul continente. Strano era lo spettacolo che presentava in quei giorni la capitale del regno delle Due Sicilie! Le libertà accordate ai popoli dal giovine principe non aveano destato in essi popoli che un moto di profonda rico-

Coogle

noscenza per Giuseppe Garibaldi, che riguardavano come il promotore della loro rigenerazione; laonde quando appunto a nome di Francesco II re costituzionale partivansi i soldati per reprimere l'insurrezione e sconfiggere il Dittatore, la popolazione acclamava il Dittatore, applaudiva alle sue gesta, ne leggeva e ne spandeva i proclami da un capo all'altro del reame. Egli era atteso da tutti, perfin da parecchi ministri del Borbone, i quali, vistane irremissibilmente perduta la causa, desistevano dal combattere per essa.

Garibaldi non era ancora sbarcato sul continente che già vi regnava signore e padrone assoluto di tutte le menti. Quando vi sbarcò (il 21 agosto), .si tentò invano dalle truppe borboniche d' impedirgli il passo; egli giunse trionfalmente, acclamato dalle popolazioni, sin presso Napoli, e Napoli, questa immensa metropoli, all'appressarsi d'un uomo così straordinario, si sentì invasa da un soffio di no-

vella vita, da un'agitazione febbrile, da un desiderio immenso di possederlo.

Innanzi a così prepotente forza Francesco II, ancorchè circondato da valenti soldatesche, dovette cedere e ritirarsi. Napoli s'era fatta ad un tratto un vasto deserto, ove più non s'udiva una voce, nè si scorgeva un moto simpatico per lui.

Francesco dovette cedere, come aveva ceduto, poco tempo innanzi a Palermo, il general Lanza; cedere dinanzi alla forza della pubblica opinione.

Giuseppe Garibaldi entrava in Napoli il dì 9 settembre, solo, a cavallo, in mezzo ad una calca immensa, ad un entusiasmo indescrivibile, e prendeva possesso di quasi tutto quel fiorente regno a nome di Vittorio Emanuele re d'Italia.

In poco più di tre mesi egli aveva aggregato al nuovo imperio italiano oltre a nove milioni d'abitanti.

Innanzi a questi fatti sarebbe soverchio l'aggiungere verbo.

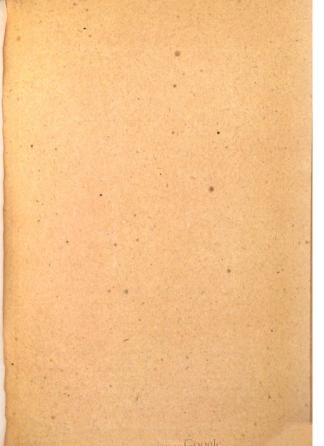

# BIOGRAFIE

destinate

## A FAR PARTE DELLA RACCOLTA

Carlo Alberto Il Duca di Genova Massimo d'Azeglio Alfonso Lamarmora Vincenzo Gioberti Cesare Balbo Alessandro Manzoni Ferdinando II Silvio Pellico Nicolò Tommasea Cesare Cantù La Margarita Padre Ventura Giuseppe Parini Bandiera e Moro Cosimo Ridolfi Domenico Romagnosi Gioachino Rossini Francesco IV e V di Modena

Giuseppe Mazzini Cardinale Antonelli Pio IX Giuseppe Giusti Gino Capponi Ugo Foscolo Carlo Botta Urbano Battazzi Vincenzo Salvagnoli Gualielmo Pepe Carlo Poerio Gievanni Berchet Enrico Tazzoli Vincenzo Monti Antonio Rosmini Antonio Canova Lagrangia Giuseppe Verdi Giorgio Pallavicino

GIORNALI E GIORNALISTI

#### SONO PUBBLICATE:

Vittorio Emanuele II Napoleone III Giuseppe Garibaldi Camillo Cavour Bettino Ricasoli Luigi Carlo Farini Gio. Batt. Niccolini Terenzio Mamiani Santorre di Santa Rosa Daniele Manin Giuseppe Demaistre Emilio Dandolo

Leopoldo II